

Passerin 510



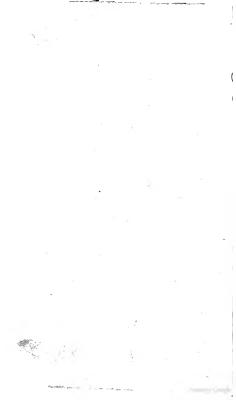

## IL COSTUME



OVVERO

#### STORIA

Del Governo, della Milizia, della Religione, delle Arti, Scienze ed Usanze di tutti i Porodi Autichi e Moderni provata coi Montimenti della Antichità e rappresentata con analoghi Disegni

DAL DOTTORS

Oinlio Ferrario.

AMERICA

Tomo III.

LIVORNO
TIPOGRAFIA VIGNOZZI
1832.



# A America Meridionale

DESCRITTA DAL DOTTOR

GIULIO FERRARIO,

Tomor Opening

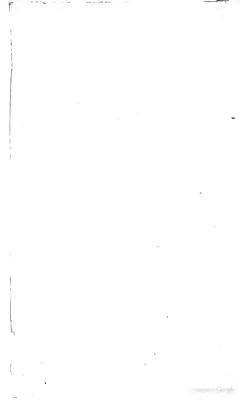



### DESCRIZIONE

FISICA GENERALE

#### DELL' AMERICA

MERIDIONALE:

(ESTENSIONE DELL'AMERICA MERIDIONALE. )

America meridionale è la più fertile, la più ricca, la più pittoresca, la più salubre di tutte le penisole, e non la cede in grandezza che all' Africa sola. La sua estensione, secondo i calcoli approssimativi de' geografi, è di 95m. leghe quadrate da 25 per grado equatoriale. Quasi tre quarti di questa superficie trovansi nella zona torrida. La maggior sua larghezza, dal capo S. Agostino nel Brasile al capo Bianco nel Perù, è di 1600 leghe: la sua lunghezza presa dalla punta Gallianas, vicina al capo Vella in Terra ferma, al capo Froward in Patagonia è di 1650 leghe; ma siecome le isole che compongono la terra del Fuoco, sono per così dire aderenti all' America, così noi la prolungheremo 50 leghe più al sud fino al capo Horn nella terra del Fuoco.

(PRINCIPALI CARATTERI FISTCI.) Un altipiano generalmente elevato due mila tese, coronato di catene e picchi isolati, forma tutta la parte occidentale dell' America meridionale. A levante di quell'alto suolo, un'estensione due o tre volte più larga di piani paludosi o arenosi, solcati da tre immensi fiumi reali, e da gran numero di fiumi secondarii; al sud infine un'altra terra elevata, meno alta ed estesa dall'altipiano occidentale, costituiscono tutta la penisola.

(TRE FIUMI PRINCIPALI.) I maestosi fiumi dell'America meridionale superano per la lunghezza del corso e la larghezza dell'alveo tutti quelli del-

l'antico continente.

( Primo L' Amazone o Fiume Delle Amazoni.)
Il superbo fiume delle Amazoni occupa il primo posto (τ): esso è formato nelle Ande dal concorso di parecchi confluenti che sono già fiumi assai considerabili.

(L'UCAYAL E L'ALTO MARANONE.) L'Ucayal è il principale, ma è formato esso pure da due altri fiumi, l'uno de'quali è l'antico Maranone o Pari, che esce dal lago Chincay, e dopo un lungo

(4) Parecchi scrittori, sull'esempio degli Spagnuoli, sostituiscono al nome d' Aniazone quello di Maranone di Orellana. Si dice comunemente che il primo Europeo, il quale abbia riconosciuto questo gran fiume, sia stato Francesco di Orellana. L' incontro ch' egli ebbe, nel discender questo fiume di alcune donne armate dalle quali un Cacico lo aveva avvertito di star lungi, fece sì che lo chiamasse fiume delle Amuzoni. Alcuni gli hanno dato il nome dello stesso Orellana; ma prima di lui si chiamava Maranone o Maragnone, dal nome di un altro capitano Spagnuolo; e di fatto Orellana nella relazione del suo viaggio non lo denomina altrimenti. Ma il nome poetico d' Amazone è men soggetto a discussione. Nell' adottare però una tale denominazione, non è da noi amniessa la verità storica di alcune relazioni esagerate, secondo le quali il valore del suddetto stuolo di femmine servi di o rlamento per rinnovare i racconti egualmente esagerati de' Greci sulla sussistenza di una nazione d' Amazoni,

9

giro nelle Ande si congiugne all' Apurimac; l'ali ro viene dai contorni del lago di Titicaca, ed ha i sorgenti nell' Ande. L'Ucayal, tanto sotto quest' ultimo nome che sotto quello di Apurimac, passa per gole di montagne d'assai difficile accesso, per solitarie foreste e vasti deserti, ove il suo corso fa pompa di pittoresche bellezze. L'altro ramo principale del fiume delle Anazoni è quello ch'esce dal lago Lauricocha, lago vicinissimo alla fonte dell' antico Maranone o lago Chiucay. Si da al fiume Lauricocha il nome di nuovo o alto Maranone. Da S. Gioachimo d'Omaquas, l'Ucayal e l'alto Maranone spingono i loro fintti riuniti per un immenso piano, ove i fiumi tributarii recan loro l'acqua da tutte le parti.

( VARII CONFLUENTI. ) Il Napo, lo Yupura, il Parana . il Cuchivara , lo Yuoay, il Puruz che altrove sarebbero fiumi assai considerabili, colà non sono che fiumi di terza o quarta classe. Il Rio-Negro che viene di Terra-ferma, e che merita il nome di gran fiume, è inghiottito nella vasta corrente dell'Amazone. Sino al confluente di Rio-Negro e dell' Amazone, i Portoghesi chiamano quest' ultimo Rio del Solimoens, o fiume de' Pesci; e solo dopo quel punto prende il nome di fiume delle Amazoni. Il fiume Madera o delle legne è il maggiore di tutti i confluenti dell' Amazone, e può anzi dirsene uno de' rami principali. Anche i grandi fiumi di Topayos e di Xingu gettansi nel medesimo. La foce però del fiume di Tocantins o di Para deve essere riguardata come indipendente, sebbene sieno riuniti all' Amazone per un canale di comunicazione. La larghezza dell' Amazone è varia da mezza lega ad una lega intera nell' inferior parte del suo corso : la sua profondità supera cento braccia; ma dopo il confluente del Xingu e presso la fore è simile ad un mare, e l'occhio può difficilmente scorgere le due rive ad un punto.

SECONDO RIO-DE-LA-PLATA O PARNA.) Il Riode-la-Plata o fiume d'Argento tiene il secondo posto: esso è formato dal concorso di parecchi gran
fiumi, fra i quali il Parana è riguardato come il
rano principale; anzi dagl'indigeni vien chiamato
con questo nome tutto il fiume, mentre quello di
Plata gli fu imposto dagli Spagnuoli. Il Parana viene
dai contorni di Villadel-Carmen, al nord di RioJaneiro, e gonfiato da una moltitudine d'altri fiumi scorre per un montuoso paese. Ciò che chiamasi la gran cateratta della Parana, non lungi della
città di Guayra, è un lungo tratto ove il fiume per
lo spazio di dodici leghe, si spinge in mezzo a rupi
perpendicolari spaccate con ispaventevoli fenditure.

(IL PARAGUAY. ) Il Parana giunto nelle graudi pianure, riceve dal nord il Paraguay, fiume considerabilissimo, che prende la sorgente nell'altipiano detto Campos Paresis, e che nella stagione piovosa forma col suo straripare il gran lago di Xarayes, che non ha per conseguenza che una temporanea sussistenza. Il Paraguay prima di gettarsi nel Parana riceve il Pilcomayo, gran fiume che viene dai contorni del Potosi, e che serve alla navigazione interna ed al trasporto de' minerali. Nel fiume della Plata metton foce anche il Vermejo ed il Salado dal lato delle Ande, e l' Uraguay da quello del Brasile. Il suo corso maestoso è eguale in larghezza a quello delle Amazoni, e l'immensa sua foce può anzi venir considerata come un golfo, giacchè è poco inferiore alla Manica in larghezza.

( TERZO. L' ORENOCO. ) L' Orenoco è il terzo

gran fiume dell'America meridionale, ma à ben lontano dal pareggiare gli altri due. Secondo Lac Cruz d'Olmedilla, prende origine dal picciol lago di Ypava, entra nel lago Parima, uscito da questo riceve il Gujavari e molti altri fiumi ed entra nell'Oceano a traverso un largo delta, dopo un corso di 270, tutt' al più 300 leghe. La corrente formata dall' Orenoco, fra il continente dell'America meridionale e l'isola della Trinità, è di tal forza che le navi spinte da un vento fresco di ponente possono appena risalirlo.

( GCLFO TRISTO, BOCCA DEL DRAGO, CATERATTE. ) Quel sito solitario e temuto chiamasi il golfo Tristo. La Bocca del Drago ne forma l'ingresso. Colà di mezzo ai flutti furibondi sorgono enormi rupi isolate. L'Orenoco ha molte cateratte, tra le quali De Humboldt distinse quelle di Maypures e d'Astures: l'una e l'altra poco elevate devono la loro sussistenza ad un arcipelago d'isolette e di rupi. Que' siti, o randals come li chiamano gli Spagnuoli, offrono aspetti assai pittoreschi. Le comunicazioni che sussistono fra l'Orenoco e l' Amazone sono uno de' fenomeni più maravigliosi della geografia fisica. De-Humboldt ha navigato su que' fiumi, ed ha esaminato quella singolare disposizione del terreno. È cosa certa che l'Orenoco ed il Rio-Negro vanno errando su d'un altipiano. che in quella parte non ha alcuna determinata declività.

( RAMO DI CASIQUIARA. ) Si presenta una valle, e vi si precipitano e riuniscono le acque de' due fiumi; ed ecco il famoso ramo di Casiquiara col mezzo del quale De-Humboldt e Bonpland passarono da Rio-Negro nell' Orenoco.

( LAGHI. ) Questa parte d'America contiene

altresi molti fiumi senza sbocco. Tale è il lago Titiaca, che mette a dir vero nel lago detto das Aullagas; ma nè l'uno nè altro di que'laghi va almarc. Nel Tucuman ed al sud-ovest di Buenos Ayres un'immensa pianura perfettamente orizzontale è solcata da acque correnti, o da concatenamenti di piccioli laghi che perdonsi nelle sabbie od impalud-no. Tali sono i caratteri principali dell'idrografia dell'America meridionale. Passiamo ora alla descrizione delle montagne che sono uno degli oggetti di maggior importanza per la cognizione della geografia naturale di questo paese, e che per la loro elevatezza ed estensione sono le più maestose del mondo.

( MONTI. LE ANDE. LORO DIREZIONE. ) Le Ande che traggono il nome dal vocabolo Peruviano Anti, che significa rame, nome dato primitivamente ad una catena vicina a Cusco, formano come un lungo baluardo diretto dal nord al sud, con catene (1) di montagne sovrapposte talora nella direzione della grande catena, talora in una direzione traversale ed obliqua, formante valli o stendentesi in altipiani. Quest' elevato terreno segue le coste dell' Oceano Pacifico a traverso il Chili ed il Perù: ben di rado se pe allontana più di dieci o dodici leghe. Presso Quito, sotto l'equatore trovansi le più alte sommità di quella catena, che sono nel tempo stesso le più alte montagne che siensi ancora misurate sul globo terrestre. A Papayan la gran diga o terra alta termina e dividesi in più catene, due delle quali sono le più osservabili. Una estremamente

<sup>(4)</sup> La parola Spagnuola cordilièra significa catena. Impropriamente dunque s' impiega il nome di cordigliere per significare esclusivamente la catena delle Ande.

bassa va verso l'istmo, di cui forma il rialzo: l'altra s'accosta al mare de'Caribi, ne segue le coste, e sembra anzi continuare fino nell'isola della Trinità per un anello sottacqueo. Noi nel dare una descrizione di questo vasto sistema di montagne seguiremo Malte-Brun, i viaggi di De-Humboldt, di la Condamine, di Bouguer e d'Helma.

(CATENA DI CABAGAS) La catena che orla le coste setténtrionali della Terraferma ha, generalmente parlando, da sei ad ottocento tese al disopra del mare. Le pianure che stendonsi alla base sono elevate da 100 a 260 tese; na sonovi puticolate che s' ergono a grandissima aitezza. La Sierra-Nevada de Merida giunge a 2350 tese, ed il Silla di Caracas a 2316 (1). Stanno eterne le nevis quelle cime e ne escono talvolta torrenti di bollenti materie, nè sono rari i tremoti. Havvi nel Silla di Caracas un precipizio spaventevole di più di 1300 tese.

(CATENA DELL'ISTMO.) La catena granitosa che si dirige e traversa l'istmo di Panama, ma che merita appena il nome di catena, non è alta che dalle 50 alle 150 tese, e sembra anche essere interrotta del tutto fra le sorgenti di Rio-Atrato o

di Rio-San-Juan.

(Condictione della Nuova-Granata.) Nel regno della Nuova-Granata dai 2 30' fino a 5 15' di latitudine boreale la Cordigliera delle Ande è divisa in tre cateue parallele. La cateua orientale separa la valle del finne della Maddalena dalle pianure di Rio-Aeto. Le sue più alte cine sono il Paramo della Summapax, quella di Cingasa ed i Cerro' s di San-Fernando e di Tuquillo; nessuma

<sup>(1)</sup> L' Atlante di De Humboldt. Tav. 63., pag 293.

però giugne fino alla regione delle nevi eterne: la loro altezza media è di 2000 tese, e quindi 280 tese maggiore della più alta montagna de' Pirenei. La catena centrale divide le acque fra il bacino del fiume della Maddalena e quello di Rio Gauca, e giunge bene spesso alla regione delle nevi perpetue; l'oltrepassa poi di molto coi vertici colossali del Guanacas, del Buragan e del Quindiu, che sono tutti a 2500 e 2800 tese oltre il livello dell'Oceano. La catena occidentale dell' Ande separa la valle di Cauca dalla provincia di Choco e dalle coste del mare del sud: la sua elevazione è appena 750 tese (1). Queste tre catene di montagne, separate da grandi e profonde valli, da bacini di grandi fiumi, confondonsi di bel nuovo verso il nord sotto il parallelo di Menzo e d'Antioquia, tra il 6 ed il 7 di latitudine boreale, e formano altresi un solo gruppo, una sola massa al sud di Popoyan, nella provincia di Pasto.

(Passaguo delle Andre.) I passi, pei quali si traversano queste catene, meritano la nostra attenzione. I signori Bouguer e De-Humboldt ce ne danno un' idea. La città di Santa-Fè di Bogota, capitale del regno della Nuova-Granata, è posta a ponente del Paramo di Chingasa, su di un altipiano di 1357 tese d'altezza assoluta, e che si prolunga sulla cordigliera orientale. Per giugnere da quella città a Papayan, ed in riva al Cauca, convien discendere la catena orientale, traversare la valle della Maddalena, e passare la catena centrale. Il passo più frequentato è quello del Parano di Guanacas descritto da Bouguer allorchè ritornò da Quito a Cartagena delle Indie. De-Humboldt

<sup>(1)</sup> De-Humboldt , Vues et Monumens.

preferi il passaggio della montagna di Quindiu o Quindio fra le città d' Ibagua o di Carthago, ed è il più difficile di tutta la Cordigliera dell'Ande. Conviene imboscarsi in una denza foresta, che nella più bella stagione non si traversa che in dieci o dodici giorni, e dove non trovasi una sola capanna, nè alcun mezzo di sussistenza : il sentiero pel quale si passa la Cordigliera, il più sovente ridotto alla larghezza di un piede o due, rassomiglia in gran parte ad una galleria scavata a cielo aperto. In quella parte dell' Ande, come quasi in tutto il rimanente, il sasso è coperto d'una spessa crosta d' argilla. I fili d' acqua che scendono dal monte vi si scavarono un canale. Vacilla e trema il passo quando si va in mezzo a quelle fenditure, piene di fango; e la cui oscurità è aumentata dalla folta vegetazione che ne ingombra l'apertura.

La Tav. x della 3.a divisione presenta un luogo assai pittoresco che trovasi all'ingresso della detta montagna di Quindiu, nelle vicinanze d' Ibagna, in un posto chiamato il piede della Cuesta. Il cono tronco di Tolima, coperto di nevi perpetue, la cui forma non differisce gran fatto da quella del Cotopaxi e del Cayambe, sembra sovrastare ad una massa di roccie grenitose. Il piccio fiume di Combeima, che fraumischia le sue acque a quelle di Rio-Cuello, va serpeggiando in una angusta valle, e s'apre il passo a traverso di un boschetto di palme. Scorgonsi sul fondo una parte della città d' Ibague, la gran valle del fiume della Maddalena, e la catena orientale dell' Ande. Sul davanti vedesi una truppa di Gangueros (1) che entrano nelle montague: vi si scor-

<sup>:(1)</sup> Le persone, che non sono accostumate andare a piedi per si incomode strade, si fanno portare dagli uomini che

ge la maniera particolare, colla quale la seggiola, costrutta di legno di bambh, è legata sulle spalle, e tenuta in equilibrio da un frontale simile a quello che si mette ai cavalli ed ai buoi. Il viluppo portato dal terso Garguero è il tetto, ossia la casa mobile, della quale si serve il viaggiatore traversando le toreste di Quindiu. Allorchè si giugne a lbague, e che vi si fanno i preparativi pe viaggio, si fan tagliare nelle montagne vicine molte centinaja di foglie di vijao, pianta della famiglia dei bananieri. Queste figlie membranose e lustre come quelle della musa sono di forma ovale, lunghe venti pollici e larghe quattordici: la loro superficie inferiore di un bianco argentino è coperta di una materia farinacciola, che si stacca a sca-

hanno una seggiola legata sul dorto, poichè nello stato attuale del passiggio del Quindin, sareble impossibile l'andare sui muli. Si suol dire in questo paese, andur en guarguero, come si dice andar a cavallo. Gli uomini detti Gargueros non sono Indiani, ma meticci, e qualche volta anche Bianchi. Reca spesse volta sorpresa l'udire questi uomini nudi ad una professione sì vile ai nostri occhi, quistionare fra loro in mezzo di una foresta, perchè l'uno non diede all'altro, che pretende avere la pelle più bianca, i titoli fastosi di Don o di Su Merced. I Gargueros portano comunemente da sei a sette arrobas ( 75 a 68 chilogrammi ); se ne trovano altresi alcuni tento robusti che portano fino a nove arrolas. Quando si riflette all' enorme fatica, alla quale questi infelici sono esposti, camminando otto a vove ore del giorno, in un paese montuoso; quando si sa ch' essi hanno qualche volta il dorso ammacato come le bestie da soma, e che i viaggiatori hanno spesso la ciudeltà di al bandonarli nella foresta, altoi chè si an malano; quando si riflette ch' essi non guadagnano, in un viaggio da lhague a Carchago, che 12 o 14 piastre (60 a 70 fr.), nello spazio di 15, ed alcune volte di 25 o 30 giorni , si dura fatica a credere come un mesticie sì penoso possa essere intrapreso volontarismente da tutta la gioventu tobusta che vive ai piedi di queste montagne.

glie. Questa vernice particolare le rende atte a resistere lungamente alla pioggia. Nel raccoglierle, si fa un taglio al gambo, e questo taglio serve d'uneino per sospenderle allorchè si vuol formare il tette mobile; in seguito si stendono e si rotolano in un pacco cilindrico. È necessario un peso di 50 a 60 chilogrammi di foglie per coprire una capanna in cui stanno dalle cinque alle otto persone. Quando nel mezzo delle foreste si giugne in un luogo ove il suolo è secco, e dove si vuol passare la notte, i Gargueros tagliano alcuni rami d'albero cui dispongono in forma di tenda. Quest' armadura leggiera è in pochi minuti divisa in quadrati posti parallelamente in distanza di tre a quattro decimetri gli uni degli altri. Intanto si svolge il pacco di foglie di vijao, e molti si occupano nell'ordinarle sulla graticciata, e questa capanna rimane perfettamente coperta, come se lo fosse dalle tegole. Noi, dice De Humboldt, abbiamo passati molti giorni nella valle di Boquia sotto una di queste tende di foglie, senza essere bagnati; benchè la pioggia fosse dirottissima e quasi continua.

(I QUERRADA'S.) I Quebrada's sono su di una proporzione assai più grande; consistono in ispaceature immense che, dividendo la massa dell' Ande, producono una soluzione di continuità nella catena che traversano. Monti, per esempio, simili al Puy de-Dome sarebbero inghiofitti nella profondità di quegl' immensi burroni che isolano le diverse regioni dell' Ande, a goisa di penisole in mezzo ad un oceano aereo. Nelle Quebrada's i'occito del viaggiatore sbigotitto si forma una più giusta idea della gigantesca grandezza delle Cordigiere A traverso quelle porte naturali i graudi fiumi scendono all' Oceano.

(CORDIGLIERA DI QUITO. ) Avanzando da Popayan verso il sud vedonsi sull'arido piano della provincia di los Pastos i tre anelli dell' Ande contondersi in un solo gruppo che si prolunga assai al di là dell'equatore. Questo gruppo nel regno di Quito presenta un' aspetto particolare dal fiume di Chota che serpeggia per montagne di roccia basaltica, fino al Parano dell' Ossuay sul quale si osservano memorabili avanzi dell' architettura Peruviana. Le sommità più elevate sono distribuite in due file, che formano come una doppia cresta delle Cordigliere. Que' vertici colossali, e coperti di eterno diaccio, servirono di segnali nelle operazioni degli accademici Francesi, allorchè misurarono il grado equatoriale. La disposizione loro simmetrica in due linee che vanno dal nord al sud li ha fatti considerare da Bouguer come due catene di montague separate da una valle longitudinale ; ma cio che quel celebre astronomo chiama fondo di una valle non è che la schiena dell' Ande, e un altipiano, la cui altezza assoluta è da 2700 a 2000 metri. Su questi altipiani trovasi concentrata la popolazione di quel paese maraviglioso: ivi stanno città di trenta e cinquanta mila abitatori.

(ASPETTO DELLE ALTE SOMNITA'.) Osservando il dosso delle Cordigliere come una vasta pianura circoscritta da montagne lontane, l'occhio s' accostuma a considerare le inegualianze della loro cresta, ceme tanti vertici isolati. Il Pichiucha, il Cayanba, il Cotupaxi, tutti questi piechi vulcanici cui si danno nomi particolari, sebbene a più della metà dell'alteza loro totale non costituiscano che una sola massa, appajono agli abitatori di Quito altrettante montagne distinte che sorgono da un piano sgombro di boschi. Quest'illusione è tanto più grande in quanto

che le dentellature della doppia cresta delle Cordigliere giungono fino al livello delle alte pianure abitate. Quindi è che le Ande non presentano l'aspetto di una catena che vedute da lungi dalle coste del grande Oceano, o dalle savane che stendonsi fino alle radici dell' orientale loro pendio.

(ELEVAZIONE DELLE ANDE DI QUITO E LORO STRUTTURA CEDOCICA.) Le Ande di Quito formano la parte più elevata di tutto il sistema; particolarmente fra l'equatore ed il primo grado e 45 minuti di latitudine australe. Solo in questo piccolo spazio del giobo si misurarono esattamente montagne che sorpassano l'altezza di 3000 tese. E non ve n'ha di fatto che tre: il Cimborasso, il Cayambé e l'Antisana. La struttura geologica di questa parte delle Ande non differisce essenzialmente da quella delle grandi catene d'Europa.

(Vulcani.) I vulcani si fecero strada a traverso quelle immense masse, e ne copersero i fianchi di pietre ossidiane e d'amigdaloidi porose. I più bassi vulcani vomitano talora lave, ma quelli della Cordigliera propriamente detta non lauciano che acqua, sassi scoriformi, e più di tutto argilla mista di solfo

e carbonio.

(Condichena del Perù.) Penetrando nel Perù veggonsi le catene delle Ande moltiplicarsi, stendersi in larghezza, e perdere nel tempo stesso la loro elevazione. Il Cimborasso come il Monbianco forma l'estremità di un gruppo colossale. Dal Cimborasso fino a centoventi leghe al sud, nessuna cima è coperta di neve perpetua. La sonomità dell'Ande non ha che dai 3100 ai 3500 metri, cioè da 1600 a 1800 tese di elevazione. Dall'ottavo grado di lattiudine australe, o dalla provincia di Guamachuco, le sommità coper'e di neve si fanno più

spesse specialmente verso Cuzco e la Paz, ove sorgono i picchi d'Ilinani e di Cururana. Da per tutto in quella regione le Ande propriamente detté sono fiancheggiate a levante da parecchie catene inferiori. I Missionarii che ne percorsero alcune, ce le presentano come coperte di grandi alberi e di verdi praterie, e per conseguenza come considerabilmente inferiori alla Cordigliera propriamente detta.

( CORDIGLIERA DEL CHILI, ) Sembra che le Ande del chili non la cedano in altezza a quelle del Peru, ma la loro natura è meno conosciuta. Paro che i vulcani vi sieno ancor più frequenti. Le catene laterali scompajono, e pare ben anche che la Cordigliera medesima non presenti che una sola sommità. Più al sud nel Nuovo-Chili, la Cordiglie ra si accosta talmente all' Oceano, che le scoscese isolette dell' Arcipelago degli Huayateca possono venire considerate qual frammento staccato dalla catena dell' Ande. Sono altrettanti Cimborassi e Coto-Paxi, ma innuersi per due terzi negli abissi dell' Oceano. Sul continente il cono biauco di neve di Cuptana s'innalza a circa 2000 metri, 1500 tese, ma più al sud verso il capo Pilar, le montagne granitose si abbassano fino a 400 metri, 200 tese, ed anche a minor bassezza.

(MINIERE, FOSSILI.) Le ricchezze metalliche della catena dell' Ande superamo forse quelle della Cordigliera Messicana; ma le miniere fino ad ora scoperte, poste ad una maggior altezza nella regione delle nevi, lungi dai boschi e dai paesi coltuvati non producono un si gran frutto. Queste montagne poi abbondanti di roccie calcarie offrono pochissime, petrificazioni; le belenniti e le anamoniti, si comuni in Europa, sembrano ivi sconosciute. Nella catena delle coste di Caracas, De-Humboldt.

troro una grande quantità di conchiglie pietrificate, che rassonigliamo a quelle del mar vicino. Sussistono pure conchiglie pietrificate a Micuipampa e a lluancavelica a due mila e dugento tese d'elevazione. Altri monumenti di un antico mondo mostransi ad un livello inferiore. Presso a Santa-Fè trovansi nel Campo de-Giguante, a 1370 tese d'altezza, una immensità d'ossa fossili d'elefante, tanto della specie d'Africa che della specie carnivora scoperta presso l'Ohio. Se ne rinvennero al sud di Quito e nel Chili, di modo che può provarsi la sussistenza e la distruzione di quegli elefanti gigaoteschi dall'Ohio fino al Patagoni.

(CLIMI.) La temperatura, determinata si dal livello che dalla latitudine, offre quivi contrapposti simili a quelli che abbiamo osservati nel Mes-

sico.

(Taz zone.) Le tre zone di temperatura che prome differenza di livello fra i diversi terreni, non potrebbero in modo alcuno paragonarsi alle zone prodotte da una differenza di latitudine. La piacevole e salutare varietà delle stagioni manca alle regioni che qui distinguonsi sotto le denominazioni di fredda, temperata e calda. L' estate, la primavera e l'inverso stanno cola seduti sopra tre troni diversi che non abbandonano mai, e che rimangono costantemente circondati dagli attributi della loro, possanza.

principali.

(REGIONE DELLE PALME.) Dai lidi dell' Oceano siao all' altezza di mille metri (513 tese) vegetano le magnifiche palme, le musa, la heliconia, le theophrasta, le gigliacee più odorifere, il balsamo di Tolu e la chinachina di Carony. Il gelsomino dal fiore largo, e la datura in albero, esalano la sera i soavi loro profumi ne' contorni di Lima. Sull' aride rive dell' Oceano all' embra del cocco nutronsi i manglieri, i cactus e varie piante saline, fra l'altre il sesuvium portulacastrum (1). Una sola palma, il ceroxylon andicola si separa dal resto della famiglia ed abita le alture delle Cordigliere da quo fino a 1460 tese d'altezza.

( REGIONE DELLA CHINACHINA. ) Inferiormente alla regione delle palme, comincia quella delle felci arborescenti, e del chinchona o chinachina. La sostanza febbrifuga che rende si preziosa la corteccia della chinachina, si trova in parecchi alberi di specie diversa, alcuni de'quali crescono ad un bassissimo livello fino in riva al mare. Ma il vero chinchona che non alligna al di sotto di 353 tese non potè oltrepassare l'istmo di Panama. Nella regione temperata dei chinchona crescono alcune piante gigliacee, per esempio i melostama a grandi fiori violetti, le passistore in alberi, alte come le quercie del nord, e l'alstraemeria di rara bellezza.

( REGIONE DELLE ERBETTE E DELLE QUERCI. ) Là sorgono maestosamente i macrocnemum, i lrsanthus e le diverse cucullari. All' altezza di 1334, e più ancora di 1539 tese, l'acaena, il dichondra, gli hydrocotyli, il nerteria e l'alchemilla formano uno strato d'erbetta assai folto e verdeggiante, Le quercie non cominciano nelle regioni equatoriali che più su di 1700 metri (872 tese). Questi sono

soli alberi che sotto l'equatore presentino qual -

<sup>(1)</sup> A. De-Humboldt , Tableau des régions équatoriales рад. 59.

che volta lo spettacolo della natura che si desta al giunger della primavera. Nella regione equatoriale i grandi alberi, quelli il cui tronco eccede le 10 o 15 tese, non allignano più su del livello di 2700 metri (1385 tese). Dal livello della città di Quito in poi gli alberi sono meno grandi, e la loro altezza non è paragonabile aquella a cui giungono le specie medesime nei climi i più temperati.

(RECIONE DECLI ABBUSTI.) À 3500 metri (1769) tese) di altezza cessa quasi ogni vegetazione arbera; ma a tale elevazione divengono altrettanto più comuni gli arbusti. Questa è la regione de berberis, de duranta e delle barnadesse. Queste piante contraddistinguono la vegetazione degli altipiani di Pasto e di Quito, come quello di Santa-Fè è contraddistinta dalla polymnia e dalle dature in albero. Più su in cina alla Cordigliera, dalle 1440 alle 1700 tese d'altezza, trovasi la regione della wintere e delle escallonie.

(VEGETAZIONE DE' PARAMOS.) Il clima freddo, ma costantemente umido, di quelle eminenze, chiamate Paramos dagl' indigeni, produce arboscelli, il cui tronco, corto e carbonizzato, dividesi in un infinità di rami, coperti di foglie dure e di un

verde lucido.

PLANTE ALDINE.) Una larga zona dalle 1050 alle 2100 tese ci presenta la regione delle piante alrine, ed è quella delle sthachellina, delle genziane e dell'espeletta frailezzon, le cui foglie vellose servono sovente di ricovero ai miseri Indiani sorpresi dalla notte in quelle regioni.

(Gramiere.) All' altezza di 2100 tese, le piante alpine cedono il luogo alle gramigne, la cui regione si stende dalle trecento alle quattrocento tese più in alo. Le jurava, le stipa, una quantità di nuove

specie di panicum, d'agrostis. d'avena e di dacij lis vi coprono il terreno, che presenta da lungo un tappeto color d'oro, cui gli abitatori chiamano Pajonal. La neve cade a quando a quando su quella regione delle gramigne. Ma a 4600 metri (2300 tese) scompajono interamente le piante fanerogame. Da quel limite fino alla neve perpetua le sole

piante licheniche coprono le rupi.

( PIANTE COLTIVATE. ) Le piante coltivate hanno zone meno ristrette e meno rigorosamente limitate. Nella regione delle palme gli indigeni coltivano il banano, il jatrofa, il mais ed il cacao. Gli Euro pei vi introdussero la coltivazione dello zucchero e dell' indaco. Il caffè ed il cotone estendonsi a traverso l'una all'altra regione. La coltivazione delle biade comincia a 500 tese; ma non è rassicurata che 250 tese in alto. Il formento cresce più vigoroso dalle 800 alle 1000 tese d'elevazione. La regione compresa fra le 820 e 960 tese è pur quella ove abbonda il cocca o l'erythroxilium Peruvianum, alcune foglie del quale, miste a calce cautica, nutrono l'Indiano del Perù nelle sue più lunghe gite nelle Cordigliere. Dalle 1000 alle 1500 tese regna principalmente la coltivazione dei diversi grani d' Europa e del chenopodium quinoa, coltivazione favorita sui grandi altipiani che trovansi sulla Cordigliera dell' Ande, ed il cui terreno eguale e facile ad ararsi rassomiglia al fondo d'antichi laghi. A 1600 tese o 1700 d'altezza la brina e la grandine fanno sovente andare a male i ricolti di biade. Il mais non è quasi più coltivato al di là delle 1200 tese: 300 tese più alto trovasi il pomo di terra, la cui cultura cessa a 2100 tese. Verso le 1700 tese il formento più non regge; nè vi si semina che l' oixo. Al di sopra delle 1840 tese cessa ogni coltivazione. Gli nomini vivono colà in mezzo a numerose greggie di pecore, di lama e di bnoi.

(RECNO ANIMALE.) Nell'esaminare le varie specie degli animali che popolano le vaste regioni dell'America meridionale, noi seguiremo tuttavia il De-Humboldt, che distribui il regno animale, secondo l'elevazione del terreno.

(Animali del piano e delle paludi. ) Dal livello del mare fino a mille metri (513 tese) nella regione delle palme si vedono il pigro vivere nella cecopria peltata, i boa ed i coccodrilli trascinarsi al piede del conocarpus e dell'anacardium caracoli. Ivi il cavia capy bara si nasconde entro paludi coperte d'heliconia e di bambusa, per sottrarsi alla persecuzione degli animali carnivori : il tanayra ed il crax ed i pappagalli confoudono sul carrocar e sul lecrthis il colore delle loro penne con quello de'fiori e delle foglie. Ivi si vede risplendere l'elater noctilucus che vive di cannamele, ed ivi il corculio palmarum vive nel midollo del cocco. Le foreste di quelle ardenti regioni rimbombano degli urli dell'alaute e d'altre scimie sapaiu.

Il signor De-Humboldt ha riunito in una memoria (1) le osservazioni da lui fatte nel 1800 sulle scimie della Gujana Spagnuola nel corso di una navigazione intrapresa per giugnere dalle steppe della provincia di Caracas fino alle frontiere del Brasile, penetrando per l'Orenoco, l'Atabapo ed il Tuamini alle rive del Rio-Negro. Egli riferisce in queta memoria molte osservazioni fatte sul le scimie

<sup>(</sup>i) Sur les Singes qui abitent les rives de l'Orénoque etc. Voyage De-Humboldt et Bonpland, Seconde Parie, vol. I. Pg. 305.

già note, e descrive le nuove specie da lui scoperte, aggiungendone anche molte figure. Noi non firemo che indicarue alcune delle più curiose, rimandando gli amatori di questa parte di storia naturale alla suddetta memoria.

(Scimia domniciona.) La scimia dormigliona del Cassiquiare detta dagli Indiani Duruculi (1)
è una delle scimie fra quelle trovate nelle foreste
della Gujana degna di maggior attenzione; ed è
interamente sconosciuta in Europa. Essa è la sola
scimia dell'Orenoco che dorma di giorno, e perciò
venne appellata Mono dormilon. De-Humboldt osservò in una che tenne viva più di cinque mesi,
ch'essa ordinariamente s' addormentava alle ore nove
della mattina e si svegliava alle sette della sera. Se
di giorno veniva svegliata, essa era trista, abbattuta e in un vero stato letargico.

(Scimia cappuccino.) Il Cappuccino dell'Orenose co (a), tav. 1. n. 1. è un'altra scimia, che, secondo la divisione seguita da Saint-Hilaire, appartiene alla famiglia de' Nyetipilhèques chiamati da altri naturalisti scimie a coda di volpe. Malgrado delle relazioni che sussistono fra il governo di Venezuela e le missioni della Gujana, gli animali dell' Oreneo, come le scimie cappuccine, i duruculi, i saimiri ec. sono infinitamente rari a Caracas, a Cumana, a Nuova-Barcellona e a Portocabello. Il cappuccino condotto con noi, così Humboldt, ritornando dall' Angostura per la città del Pao, è stato l'oggetto del rammirazione degli abitatori della costa. La sua

<sup>(1)</sup> Simia trivirgata cinerea, abdomine ex flavo rufescente, fronte zonis tribus longitudinalibns picta.

<sup>(2)</sup> Simia Chiropotes barbata, ex rubro fuscescens, capillitio verticis longitudinaliter diviso, maris testibus cocsineis.

aria grave e melanconica, la sua lunga e folta barba, la cura ch' esso continuamente si prende per conservarla sciutta e lucida , la somiglianza che presente colla figura di un religioso in abito monacale, hanno dato origine a mille superstiziose finzioni sull'origine di queste scimie.

(IL CUXIO o SATAMASSO.) Il Cuxio o Satamasso del gran Parà (1) può servire a dare qualche idea della forma del cappuccino dell'Orenoco, se vugliamo figurarei il Cuxio coperto di pelo cappuccino rosso bruno, colle coscie più oscure del rimanente del corpo, colla capellatura della testa divisa in due folte ciocche e colla coda meno pelosa. Il Cuxio, che ha il pelo della coda lungo due pollici e quattro linee, è qui rappresentato mangiando un guinco che è frutto aromatico del banano, Musa sapientum.

Tutte le scimie dell'America finora conosciute, appartengono alle famiglie de' Sagoini, de' Sapaju, degli Aluati, degli Aluati degli Aluati e degli Aluati e del anno la coda o più lunga del corpo, o soltanto più corta di un terzo. Questa circostanza rende più importante la scoperta di un quedrumano del nuovo continente, la cui coda non è lunga che una sesta parte del corpo.

(11. ČACAJAO.) La scimia appellata Cacajao, Caruri, Mono Rabon, Chucuto, Simia Melanocephala (2), n. 3. è un piccolo animale vorace, ma flemmatico, puco agile, debole e di una dolcezza estrema; mangia ogni sorta di frutti; nel prendere un og-

<sup>(1)</sup> Simia Satanas, fusco-atra, barbata, cauda crassevilosistima haud prehensili, pectore et abdomine subcalvis. (1) Simia Melanocephala, imberbis, ex fusco flavescens, espite nigro, cauda corpore sexies breviori.

getto stende le due braccia in una volta, e si presenta coi dorso curvo; siccome esso ha le dita eccessivamente lungbe e magre, così impugna assai malamente ciò che gli vien presentato, e fra tutte le scimie è quella che mangia colla maggiore sordidezza; teme gli altri sapajù, la cui audocia è opposta alla sua flemma, e trema alla vista del coccodrillo o del serpente. Il cacajao abita in truppe nelle foreste che traversano il Cassiquiare ed il Rio-Negro.

(L'ABAGUATO DI CABACAS.) Noi conosciamo, dice il signor De-Humboldt, cinque spezie di scimmie del genere Stentor dissinte dal signor Geoffroy sotto i nomi di Seniculus, fulvus o Arabata, Caraya fuscus o Guariba e Ursinus. L'ultima specie, la scimia ursina (1) è l'araguato della promicia di Caracas n. 4 descritta dall'Humboldt nella citata memoria. Humboldt e Bonpland trovarono l'Araguato nelle montagne del Cocollar, nelle foreste vicina al convento di Caripè, nelle valli d'Aragua, al-l'ovest della città di Caracas, nei Llauos dell' Apuré e del Basso-Orenoco, e da per tutto, ove l'acque stagnanti sono ombreggiate dal sagù Americano.

(Simia Leonina.) Ma fra le molte scimie deseritte dell'Humboldt merita particolar menzione la Simia Leonina (2), n. 6. trovata sul pendio orientale delle Ande, rimarcabile per la sua semiglianza col leone di Africa, e disegnata dal suddetto durante i suo soggiorno a Popayan. Il Leonino è rarissimo-

<sup>(4)</sup> Simia Ursina barbata, refa, pilis longis undiquetecta, facie ex atro coerulescente, cauda prehensili, subtusanha.

<sup>(2)</sup> Simia Leonina. Ex olivaceo fuscescens, facie atra, dorso strus alboflavescentilus notato.

auche nel suo paese nativo: abita le pianure che circonduno il pendio orientale delle Cordigliere, le fertili rive del Puntumayo e del Caqueta: non ascende mai fino alle regioni temperate.
Esso è lungo sette ad otto pollici, senza contare
la coda-che è lunga quanto il corpo: è una delle
scimie più piccole e più eleganti; è allegra, e
scherzevole ma, siccome la maggiori parte de' piccoll anivali, assai irascibile. Allorquando s'arrabbia, drizza il pelo della gola, ciò che accresce la
sus smiglianza col leone Africano: il sno fischio
limita il canto degli uccelletti.

Lo yaguar, il felis concolor e la tigre nera dell' Orenoco, più sanguinaria ancora del yaguar, inseguono il piccol cervo (C. Mexicanus), i cavia ed i formichieri, la cui lingua è fissa all'estremità dello sterno. L'aria di queste basse regioni è piena di quella innumerabile quantità di maringuimi (1) che rendono quasi inabitabile una grande e bella porzione del globo. Ai maringuini si uniscono l'aestrus humanus che depone le sue uova entro la pelle dell' uomo e vi produce dolorose enfiagioni, gli acari che segnano la pelle a striscie, i ragni velenosi, le formiche e le termite. Più in su da 1000 a 2000 metri (513 a 1126 tese) nelle regioni delle felci arborescenti, non si trovano quasi più yaguar, non più boa, non più coccodrilli, ne lamantini, e poche simie; ma tapiri in abbondanza, sus tajassu e falis pardalis.

(ANIMALI DI COLLINA E DI MONTAGNA.) L' 110mo, la simia e il cane vi sono incomodati da una infinità di pellicelli, pulex penetrans, che sono in

<sup>(1)</sup> Specie di zanzare, Mosquitos. Il Cost. America

minor quantità al piano. Dai aooo ai 3000 metri (1026 tese) nella regione superiore della China-china, non più simie, non più cervo Messicano; ma si veggon comparire il gatto tigre, gli orsi ed il gran cervo delle Ande. Da tre o quattro mila metri (1539 a 2052 tese) trovasi la picciola specie di line, cui si dà il nome di pruna in lingua Quichoa, il picciol orso dalla fronte bianca e qualche viverro. De-Humboldt vide sovente con maraviglia il colibri d'altezza del Picco di Teneriffa. La regione delle gramigne da 4 a 50. metri (2052 a 2565 tese) d'altezza è abitata da stuoli di vigogne, di guanachi e d'alpaca nel Perà, e di chilineaque nel Chili.

( Animali della zona fredda. ) Questi quadrupedi che rappresentano qui il genere cammello dell'antico continente, non poterono diffondersi nè al Brasile nè al Messico, mentre per via avrebbero dovuto discendere in troppo calde regioni. Il lama non trovasi che in istato di domestichezza : mentre quelli che vivono sulla declività occidentale del Cimborasso non divennero salvatici che all'epoca della distruzione di Lican fatta dall'Inca Tupayupangi.La vigogna preferisce principalmente i siti ove a quando a quando cade la neve. Ad onta della persecuzione che soffre, se ne vedono ancora stormi di trecento o quattrocento spezialmente nelle provincie di Pasco, alle sorgenti del fiume delle Amazzoni, in quelle di Guaila e di Calaxambo presso Gorgor. Questo animale abbonda anche presso Nnancavelica, ne' contorni di Cusco, e nella provincia di Cochabamba verso la valle di Rio-Cocatages. Vi si trova da per tutto ove la sommità dell' Ande è superiore all' altezza del Monbianco. Il limite inferiore delle nevi perpetue è per così dire il limite superiore degli enti organizzati. Il condor, vultur griphus, è il solo animale che abiti quelle vaste solitudimi. De-Humboldt lo vide librarsi a più di 6500 metri, 3335 tese d'altezza. Ma trattandosi qui di un uccello tanto singolare, noi non vogliamo tralasciare di farne particolare menzione.

Ci fa meraviglia, dice De-Humboldt (1), che uno dei più grandi uccelli della terra, che un animale che abita regioni visitate già da tre secoli dagli Europei, sia ancora si imperfettamente conosciuto. Le descrizioni che trovansi nelle relazioni de'viaggiatori e nelle opere de'più moderni naturalisti sono piene di contraddizioni e di menzogne. Gli uni esagerano la grandezza e la ferocia del Condor; altri lo confondono con delle specie che gli rassomigliano, o prendono le differenze che presenta l'uccello nelle varie epoche della sua vita, per differenze diagnostiche dei due sessi. Ecco come si annunzia uno de' più grandi naturalisti del secolo, il signor Cuvier, nel parlare della forma dei Condor, dopo di avere paragonato diligentemente tutto quello che fu scritto sopra di questo oggetto. « Alcuni autori gli attribuiscono piume brune ed una testa coperta di peluria; altri una cresta carnosa sulla fronte e piume nere e bianche. Non fu ancora descritto con esattezza ec ». « Avendo io soggiornato, così De-Humboldt, pel corso di 17 mesi, nelle montagne nelle quali trovasi questo bell'uccello, ed avendo

<sup>(4)</sup> Voyage Di-Humboldt et Bonpland, Seconde Partie. Observations de Zoologie. etc. I. vol.

#### AMERICA MERIDIONALE

occasione di vederne continuamente ne' viaggi che noi abbiamo fatti, il signor Bonplande di o al di là dei limiti delle nevi perpetue, ho creduto di rendere un servizio alla scienza, pubblicando e la descrizione circostanziata del Condor, ed i disegni che io stesso ho abbozzati sul. luogo ». V. Tav. 1, n.7, (1).

(1) V. Opera suddetta. Essai sur l'histoire naturelle du Condor, pag. 26 etc.

## DESCRIZIONE

PARTICOLARE

DI CARACAS, DELLA NUOVA-GRANATA E DI QUITO.

( DENOMINAZIONI DIVERSE. ) I primi Spagnuoli che visitarono le coste dell' Orenoco fino all'istmo,
li che visitarono sotto il nome generico di Tierra-Firma Terra-Ferma (1). Il Re Ferdinando pose alla
parte occidentale il nome di Castiglia d' Oro (2).
Quest' ultima denominazione andò in dimenticanza,
ed a mano a mano che si andò scoprendo il resto
del continente, la prima sembrar dovette disadatta Esavennetuttavia conservata, circoscritta ad un picciolo
governo che comprende ile provincie di Veraguas, di
Panama e di Darien, governo che da quel che pare, non
corrisponde perfettamente all'estensione della Castiglia
d'Oro. L'uso difettoso de'geografi conserva la TerraFerma nella sua estensione primitiva, e comprende sotto questa immaginaria divisione, il capitanato genera-

(2) Oviedo, Historia de las Indias, 4. p. 9. 40 etc. in Barcia Historiadores, tom. I.

<sup>(4)</sup> Così l'eruditissimo Malt-Brun nel libro 707 del suo Precis de la Géographie Universelle etc., cui noi, sicome abbiamo plu volte accemnato, ci facciamo sempre un dovere di seguire nelle descrizioni geografiche di tutte le pagti del mondo.

oggidì racchiude il regno di Quito.

(Divisioni.) Il capo de la Vela e la catena dimontagne, che da quel promontorio va a congiungersi colle Ande, seguono il confine tra la .Nuova Granata e Caracas. Quest'ultimo governo generale comprende la provincia di Venezuela o di Caracas, quella di Maracaibo che va unita ai distretti di Merida e di Truxillo; quella di Varinas, quella della Gujana Spagnuola e quella di Cumana o della Nuova-Andalusia che contiene il distretto di Barcellona. L'isola di S. Margherita è un picciolo governo militare che dipende da Cumana. I primi conquistatori, che osservarono alcuni villaggi indigeni piantati sulle palafitte nell'isola del lago Maracaibo, diedero a tutto il paese il nome di Venezuela o picciola Venezia.

(DESCRIZIONE DI CARACAS.) La catena di montagne del mare dei Caraibi, del bacino dell'Orenoco, essendo poco elevata, s'arrende quasi in o-

gni sua parte all'industria del coltivatore.

(CLIMA.) L'inverno e la state, vale a dire le pioggie e le siccità, dividonsi l'anno intero; le prime cominciano in novembre e finiscono in aprile: negli altri sei mesì le pioggie sono meno frequenti, e talvolta anche rare. I tremuoti vi fecero terribili guasti, e la città stessa di Caracas ne rimase distrutta. Erasi scoperta qualche miniera d'oro, ma le sommosse degli indigeni ne fecero abbandonare lo scavo (1).

(PRODUZIONI.) Nella giurisdizione di S. Filippo si trovò una miniera di rame che basta ai bisogni

<sup>(</sup>i) Depons, Voyage à la Terre-Ferme, tom. I. pag 116.

del paese ed anche all'asportazione. La pesca delle perle lungo le coste, un di importante, è ora abbandonata. La costa settentrionale della provincia di Venezuela produce molto sale bianchissimo. L'acque minerali e termali, piuttosto abbondanti, sono puco frequentate. Le selve che coprono i monti di Caracas basterebbero per secoli ai più considerabili canteri; ma l'indole del suolo rende troppo difficile il trasporto de'legnami. Vi si raccolgono drog he medicimali, come chinachina e salsapariglia.

(LAGO DI MARACAIDO.) Il lago di Maracaibo somministra pece minerale o pissafalto, che misto con sevo serve ad impeciare le navi. I vapori bituminosi che spaziano sul lago, s'accendono sovente spontaneamente, e molto più nel gran caldo. Le rive di questo lago sono si strili ed insalubri, the gii indigeni preferiscono d'abitare sul lago medesimo. Gli Spagnuoli vi trovarono molti villaggi fishbricati senzi ordine, senza disegno, ma sopra soliberi cati senzi ordine, senza disegno, ma sopra solide palafitte. Questo lago lungo 50 leghe e largo 30, comunica col mare; ma le sue acque sono constantemente dolci.

namemente doici.

(LAGO DI VALENCIA.) Il lago di Valencia, appellato Tacarigoa dagli indigeni, presenta un aspetto ben più seducente : è lungo 13 leghe e mez-20, largo quattro; riceve una ventina di fiumi senza avere alcuno sbocco apparente; mentre è lontano sei leghe dal mare da cui lo separano le più ette montagne.

(Fium.) Le sue rive adorne di una feconda vegetazione, godono di una piacevole temperatura. Le provincie di Caracas sono assai ricche di fiumi, tò che procura grande facilità all'irrigazione.

(Coltivazione.) Le valli settentrionali sono le parti più fertili della provincia, perchè ivi più

che altrove è ben combinato il calore coll'umidità. l e pianure meridionali, troppo esposte agli ardori del sole, non sono che pascoli ove si mantengono bnoi, muli e cavalli. La coltivazione esser dovrebbe floridissima in queste provincie, ma i suoi progressi sono ritardati dall'indolenza e dalla mancanza di cognizioni. Il caccao ch' esse producono è assai riputato in commercio. Esso viene per la maggior parte asportato pel Messico. Abbiamo già veduto che il caccao cresce naturalmente nei paesi situati fra i due tropici, e particolarmente nelle provincie Messicane di Chiapa, Yucatan, Guatimala, Honduras e Nicaragna. Noi qui non avendo fino ad ora presentata la descrizione di questa pianta si importante, crediamo bene di darla presentemente, servendo essa a contraddistinguere in particolar modo questa provincia.

Il caccao è un albero (1) d'altezza e grossezza mediocre, colle scorza color di cannella, ed il suo legno è, poroso e molto leggiero: le foglie sono lanceolate, acute, intere al margine, liscie, pendenti e nervose, avendo da quattro a cinque once di lunghezza, e circa due di larghezza. I fiori sbucciano ammucchiati dal tronco, e dai grossi rami, e sono composti di cinque petali, ossia foglierte lunghe e sottili di color gialliccio, macchiate alla base di rosso. Molti di questi fiori cadono senza portar frutto, e quelli che restano, producono una specie di citriuolo, acuto alle estremità, lungo tre once, e diviso come i poponi in roste rilevate, che per lo più sono in numero di dieci, essendona la superficie ineguale e piena di protuberanze. Quan-

<sup>(1)</sup> Così il conte Castiglioni, nel vol.I. della Storia delle piante forestiere etc.

CARACAS , NUOVA GRANATA EC.

do sia maturo il frutto, la pelle ne diventa su di alcuni alberi di color rosso carico sparso di punti gialli, ed in 'altri semplicemente gialla. Tagliandolo pel lungo si vedono nell'interno le mandorle, fra l'una e l'altra delle quali havvi una sostanza bianca e consistente, che maturando si cangia in una specie di mucilagine di un acido molto gustoso. L' albero del caccao è piuttosto dilicato, e fornito di poche radici . onde ama i luoghi bassi e riparati da' venti, ma però di terra umida, grassa, fertile e profonda. Alla costa di Caraca si scelgono queste situazioni, e si piantano le mandorle in varie file, di modo che crescendo gli alberi restino a sei ed anche fino ad otto braccia di distanza l' uno dall' altro. Questa pianta non comincia a dar frutto in discreta quantità, se non che dopo quattro o cinque auni. Il caccao della costa di Caraca è il più stimato dagli Italiani, se si eccettui quello di Xoconochl (più comunemente detto Soconusco nel regno di Guatimala) che è stimato migliore di quello di Caraca. Alcuni però trovano il Soconusco troppo oleoso, onde preferiscono di mescolarlo col Caraca. tanto più che il Soconusco si vende ad un prezzo eccessivamente maggiore.

La cioccolata, ora tanto usitata in Europa ed in America, ebbe origine, siccome abbiamo di gia accennato parlando del costume de' Messicani , da una delle varie bevande che i detti popoli preparavano col caccao, e chiamavano chocolati, ma che era assai differente dalla nostra. Gli Spagnuoli Pensarono a render grata al palato Europeo questa bevanda, coll'aggiugnervi dello zucchero e varie specie di droghe, onde se ne formarono molte ricette, ora interamente inusitate in Italia, poiche col tempo si conobbe che tante droghe riscaldanti non potevano somministrare una salutare bevanda. Gli Italiani ridussero a poco a poco la cioccolata alla maggiore semplicità e salubrità, coll' unire al caccao lo zucchero e pochissima cannella e vainiglia. L'ottima qualità della cioccolata di Milano si e fatta assai pregevole in esteri paesi, sia che ciò dipenda dalla più accurata scelta delle droghe, sia dalla più diligente ed adattata proporzione. Chi desiderasse di vederla esattamente descritta potrebbe consultare la citata opera dell' eruditissimo signor Conte Cassiglioni.

Nell'interno del paese solo dal 1774 si coltiva l'indaco che è d'ottima qualità. All'epoca medesima ebbe cominciamento anche la coltivazione
del cotone. Nel 1734, si pensò a coltivare il caffà
come oggetto di commercio; ma fino al presente le
piantagioni tenute con negligenza non diedero che
un mediocre frutto. Le fabbriche di zucchero non
vi occupano ancora che un posto secondario: tutte
le loro produzioni si consumano nel paese. Ottimo
è il tabacco, ma le leggi ne impacciano la coltivazione.

(CITTA' PRINCIPALI.) La capitale del governo è Caracas, residenza del Governatore generale, del-l'udienza, dell'intendenza, del consolato e dell'Arcivescovo di Venezuela. Prima dell'ultimo tremuoto contava 42m. abitatori. Fabbricata in una valle es ud iu ni negualissimo terreno bagnato da quattro piccioli fiumi, aveva non pertanto vie ben delineate e bellissime fabbriche. La temperatura di questa città non corrisponde alla sua latitudine. Vi si gode di una primavera quasi continua, e deve questo vantaggio alla sua elevazione, che è di 460 tese dal livello del mare. Caracas ha per porto la Guayre, che ne è cinque leghe distante. Distinguonsi inol-

tre Porto Cavallo, città mercantile e marittima, in mezzo a paludi che ne infettano l'aria; Valeacia, cità florida, mezza lega distante dal lago dello stesso nome è posta in mezzo ad una fertile e salubre pianura; Coro, antica capitale presso al mare in una pianura arida ed arenosa; e Camana città di 28ni. anime, capoluogo di un particolare governo, su di una spiaggia arida e sabbiosa ove l'aria è sana sebbene infuocata, ma ove non si ardisce ergere alcun edifizio pei troppo frequenti tremuoti. Trovasi nel golfo di Cumana una voragine che ingliiottisce tutto ció che vi si avvicina senza che ricompaja cosa alcuna: questo golfo è appellato anche golfo di Cariaco (1); Nuova-Barcellona, città sudicia, in mezzo ad un paese inculto, di cui però è ottimo il terreno: Maracaibo, capo-luogo di governo fabbricato su di un terreno sabbioso, sulla riva sinistra del lago dello stesso nome, sei leghe distante dal mare. L'aria è colà eccessivamente calda, ma non malsano il soggiorno: i suoi abitatori sono in generale buoni m. rinaii e buoni soldati : que' che non seguono la catriera marittima si occupano del bestiame che copre il territorio; hanno le loro case di campagna a Gibilterra di là dal lago. Superiormente al lago trovasi Merida, picciola città, i cui abitatori attivissimi ed industriosissimi, posseggono il territorio neglio coltivato e più fertile di tutta la provincia; Truxillo, città altre volte magnifica, ma devastata dai Filibustieri Questa città, così scrive Antonio de Ulloa (2), fu fabbricata nel 1535 nella valle di

<sup>(1)</sup> Mentelle. Géographie Universelle etc. Tom. XV. pag.

<sup>(</sup>i) Voyage Historique de l'Amerique meridionale, Tom. I. pag. 414.

40 CARACAS , NUGVA GRANATA EC.

Chimo da don Francesco Pizarro: essa è ben situata benche su di un terreno sabbioso: le case hanno una bella apparenza; le principali sono di mattoni con bei balconi e belle porte che fanno un ottimo effetto.

( ABITATORI DI TRUXILLO. ) Gli abitatori sono Spagnuoli mischiati ad ogni razza di persone: sono generalmente civili, ed assai istruiti : le donne sono vestite come quelle di Lima, di cui parleremo più diffusamente in seguito, ed hanno quasi le stesse costumanze : tutte famiglie un po' agiate hanno i loro calessi, senza i quali è assai difficile l' andar per le strade che sono piene di sabbia. Noi riferiremo anche quanto ne dice Alcedo nel suo Dizionario geografico alla parola Truxillo. « Questa città cangiò cinque volte di luogo, ora a cagione delle bestie velenose o degli insetti troppo incomodi, ora pel gran caldo. I suoi abitatori sono si dolci è tranquelli che non conoscono processi giudiciali; basta il dire che si è di Truxillo per essere credato onest' uomo. Quest' è una città bella e ricca pel suo commercio, e particolarmente per quello del caccao; ma essa perdette assai dell'antico suo splendore dono che il Filibustiere Gramon, Francese, l'abbrucio nel 1678: vi si raccolgono molte biade, orzo, maïs e cotone. Vi allignano tutti i frutti dell' America e dell' Europa e vi si trova finalmente ciò che è necessario ai comodi della vita. Tutti gli abitatori hanno una grossezza alla gola, appellata coto, la quale, per quanto si dice, proviene dalle acque che bevono ». Dopo Truxillo merita spezial menzione Varinas, capoluogo di un governo staccato l'anno 1787, da quello di Maracaibo, e dove raccogliesi il tabacco più stimato. L' isola Margherita, acida ma salubre, rinchiude la città

dell' Assunzione ed il porto Pampatar. In luogo di perle si prende oggidi nelle sue acque una grande quantità di pesce.

( POPOLAZIONE. ) La populazione del governo di Caracas, prima delle ultime rivoluzioni, valutavasi circa un milione di abitatori, 220m. dei quali Spagnuoli, 45om. uomini di color liberi, 60m. schiavi e 280m. Americani indigeni.

(Spackuoli.) In mezzo alla popolazione Spagnuola si formava una orgogliosissima nobiltà, nia divisa in due partiti, uno dei quali vantavasi della più pura origine. Quasi tutti gli Spagnuoli sono creoli. La più parte di quelli che escono della madre patria, tratti dalla passione naturale per le miniere, vanno al Messico ed al Perù; sdegnano essi le provincie di Caracas, perthè non presentano a gente che vuol trovar l'oro in natura, che produzioni lente, periodiche e varie di ana terra che richiede travaglio e pazienza. I creoli si rammentano appena che la Spagna è la loro madre patria, e pensano non esservi miglior paese del loro.

( COLONIE FRANCESI. ) Il promontorio Paria è divennto l'asilo di una picciola colonia di Francesi e d' Irlandesi che vi menano una vita patriarcale all'ombra delle loro piantagioni di caccao. Gli uomini di colore aspiravano fortemente all'indipendenza, ed esercitarono terribili vendette sui bianchi.

( I Zambos. ) I Zambos o discendenti d' Indiani e di Negri, i più barbari, i più immorali di tutti gli nomini di colore, avevano già da un mezzo, secolo ottenuto il diritto di cittadinanza nella città di Nirgua, donde a forza di vessazioni allontanarono tutt' i bianchi.

( MILIZIA EC. ) La forza armata consisteva in 6558 nomini di truppa, compresavi l'artiglieria e e la milizia. La totalità delle imposte e dei dazii ammontava a circa 1,200,000 piastre; ma questa somma

ben di rado bastava a pagare le spese.

Questo è in poche parole il quadro che del governo generale di Caracas ci da Malte-Brun nella sua Geografia Universale. Chi bramasse di avere una estesissima descrizione di tutte le province componenti il detto governo potrebbe consultare il viaggio di Deposa agente del governo Francese a Caracas. Noi ci limiteremo ad estrarre dal medesimo quelle notirie che bastano a farci meglio conoscere la usanze cd i costumi di quegli abitatori.

(CREGLI SPACNUOLI.) La populazione Spagnuola si sostiene sempre nella stessa proporzione in conseguenza del profondo attaccamento dei Creoli pel

loro suolo.

(LORO INCLINALIONE AL CELIBATO E.) Questa ripugnanza a passare in Europa dininuisce in qualche maniera le perdite ch'essa fa annualmente in grazia del celibato al quale si consacra un grandissimo numero di persone. A questa inclinazione d'entrare nel clero secolare o nello stato monastico si unisce nella generalità de' creoli il gusto più deciso per gli impieghi di magistratura, di finanza e di milizia. Lo stato dell'agricoltore è il solo disprezzato.

(MATRIMONII.) Alla lodevole disposizione che hauno gli Spagnuoli alle professioni liberali ed all'istruzione si oppone in certa qual maniera il costume che hanno d'ammogliarsi in troppo fresca età. È cosa comunissima il vedere degli sposi i cui ani computati insieme non giungono al numero di trenta. Queste unioni troppo precipitose, oltre il detto inconveniente, hanno anche quello di non lasciare ai due sposi il tempo necessario per conoscere reciprocamente il loro carattere, dalla qual

cosa deriva la poca buona intelligenza che passa poi nella loro unione, ed il pessimo governo delle domestiche faccende.

( LEGGI SPAGNUOLE IN PREGIUDIZIO DEI MARI-TI. ) A ciò si aggiugne di più la cieca protezione che le leggi Spagnuole accordano alle donne in pregiudizio de' loro mariti. Non vi ha forse persona più disgraziata di un creolo Spagnuolo, la cui moglie sia gelosa, disordinata o fastidiosa. Sulla semplice lagnanza di una donna gelosa contra il suo marito, o per sregolatezza di costumi, o per cattivi trattamenti od anche solamente per dissipazione, ella è creduta sulla sua parola, senza bisogno d'addurre alcuna prova. Il marito, secondo il grado ch'egli occupa nella società, vien citato per essere gravemente ripreso o per esser tosto cacciato in prigione, dove rimane, fino a che la moglie chieda che gli sia renduta la libertà. Se poi al contrario il marito si lagna della dissolutezza di sua moglie, basta che questa si dimostri offesa da tale accusa, perché egli sia condannato al silenzio, o ad usare maggiore discrezione colla medesima; ed alle volte è anche ben fortunato se non vien sottoposto al castigo dovuto alla sua moglie. Questa dipendenza, in cui trovasi il creolo Spagnuolo dalla sua moglie, è giunta al segno ch' ei non può intraprendere alcun viaggio senza avere provveduto al sostentamento della medesima durante tutto il tempo della sua assenza. S' ei non ritorna pel tempo stabilito nella permissione ottenuta, le Autorità, alla prima istanza della moglie, ordinano al marito di ritornare quand' anche si trovasse lontanissimo dalla patria, ed i suoi affari non fossero tuttavia terminati.

(CARATTERE SIMULATO DELLO SPAGNUOLO A TER-SA-FRAMA.) A oriesto quadro particolare dell'inter-

AA CARAGAS , NUOVA GRAMATA EC. no delle famiglie il signor Depons fa succedere alcune notizie generali sul carattere Spagnuolo a Terra-Ferma, il quale differisce in qualche maniera da quello degli abitatori delle metropoli. Ognano in questa parte d' America vive isolato, e non ha coa suoi compatriotti che relazioni, in cui entra assai la politica e quasi niente la cordialità. Questa mancanza di sincere e leali comunicazioni, e di vincoli d' amicizia comincia fin dalla prima gioventù. Non si veggono mai fra quegli Spagnuoli, come si vede in Europa, le donzelle decentemente riunite per divertirsi, nè i giovanetti collegarsi insieme per qualche partita di piacere. Colà non si fanno mai ne feste, ne danze, ne banchetti, e queste costumanze di viver sempre isolati generano una gelosia sorda e, simulata, che s' irrita per gli altrui felici avvenimenti, ma che dalla politica viene astutamente coperta dalla più ingannevole apparenza.

(Ngoar.) Questi creoli siccome pure tutti quelli delle altre parti dell'America Spagnuola, non hanno mai intrapresa direttamente la tratta de'Negri; poiche sembrava loro che un tale commercio ripugoasse ai principii della religione Cristiana; ma però per una sottile transazione colla propria coscenza, trovarono che fosse cosa affatto naturale il comprare i Negri, allorchè vengon colà trasportati; e lo stesso governo permetteva loro di andaben anche a comprarli nelle colonie straniere.

(CONDIZIONE DROLI SCHAVI.) Si crede generalmente, dice Depons, che i creoli Spagnuoli trattino i loro schiavi con umanità maggiore di quella che sogliono nare le altre nazioni: tale opinione ron è esatta che sorto certi aspetti: eglino sono in vero più famigliari coi loro schiavi per cercare di induni a divenir Cristiani; ma gli esercizii di pieta

che si fanno praticare ai Negri non ridondano a profitto de' costumi. La vigilanza usata sulle donzelle Negre affine di preservarle dal libertinaggio non produce altro effetto se non quello di irritare con maggior forza i loro desiderii, di modo che sono spesse volte corrotte dai loro proprii custodi. Nel rimanente, i padroni limitando il loro zelo nell'inculeare i principii della religione ai loro schiavi, non si dauno alcuna premura di provvedere ai bisogni fisici di questi infelici. Sotto altro aspetto però la condizione degli schiavi è più sopportabile nelle colonie Spagnuole, e particolarmente a Terra-Ferma che in quelle delle altre nazioni. Lo schiavo, lungi dall' essere condannato, come altrove, a soffrire sotto di un ingiusto padrone, può impunemente sottrarsi al dominio di colui che abusa del dritto di proprietà. La legge però esige ch' egli ne acduca i motivi, ma la giurisprudenza ammette i più leggieri. La minima allegazione, vera o falsa, basta perchè il padrone venga obbligato a vendere lo schiavo che non vuol più servire; anzi non lo può ven lere che al prezzo shorsato per la compera del medesimo. Ogni schiavo può redimersi rimborsando al suo padrone ciò che ha pagato per a quista lo, ed in tal caso egli ricupera la libertà, e diviene cittadino.

(Liberti.) Tale facoltà, data agli schiavi, ha singolarmente ampliata nel capitanato generale di Caracas la classe de liberti. Ma il timore che questa classe potesse divenir formidabile ha indotto il governo a stabilire una grande distinzione fra le persone di colore ed i bianchi. Esso dichiarò gli uomini liberi di colore incapaci di coprire alcun pubblico impiego e di servire nelle truppe del Re, colla sola facoltà di poter entrare al servizio nei

corpi particolari di milizia, ne' quali il merito può portar l'uomo di colore fino al grado di capitano. Tutti gl' impieghi superiori sono riservati esclusivamente ai bianchi. Benchè questa misura sia rigorosamente osservata, pure le protezioni comperate a caro prezzo hanno procurato ad alcune famiglie d' nomini di colore un ordine del Re che dichiarava i loro membri abili ad occupare ogni sorta d'impieghi. Durante il soggiorno di Depons a Caracas un'intera famiglia di questa classe ottenne dal re tutt' i privilegi goduti dalla classe bianca; ma il solo vantaggio che ne trasse risguardò soltanto le donne, che acquistarono il diritto d'inginocchiarsi nelle chiese sui tappeti, dimostrando nell' esercizio di tal privilegio molto lusso ed ostentazione.

(INDICENT.) Gl' Indiani di Terra-Ferma, siccome la maggior parte dei popoli dell' America, facevano la guerra in una maniera atroce, avvelenando le freccie, trucidando i prigionieri e mangiandoli anche frequentemente.

(ANTICA LONO RELIGIONE.) Il sistema religioso di questi popoli è talmente avvolto nelle superstizioni ch'egli è impossibile il farne un'esatta descrizione. Nulladimeno il signor Depons ha potuto conoscere che un punto fondamentale della loro religione era l'immortalità dell'anima; ma che essi, generalmente, a differenza di tutte le nazioni selvaggie dell'America che riconoscono un buono e cattivo principio, non ne ammettono che uno malvagio: singodarità che deriva probabilmente dal timore che loro era naturale. Una sols nazione, cioè degl' Indiani dell'Orenoco, si discostava da tale creduza. Essi, senz'essere più istruiti e meno superstiziosi, avevano immaginato un autore di tutte le

CARACAS, NUOVA GRANATA EC. 4

cose, al quale indirizzavano i loro voti e le loro adorazioni. Alcune di queste popolazioni prendevano il Sole per l'Essere Supremo; altre tributavano il sole per l'Essere Supremo; altre tributavano ai rospi gli onori della Divinità. Tutte le nazioni di Terra-Ferma variavano assai nelle loro opinioni sulla sorte dell'anima dopo la morte. Nei paesi che al presente compongono le provincie di Venzuela, di Mavacaibo e di Cumana, la religiuoe era unita all'arte di guarire, e fin dall'infanzia s'insegnava a quelli ch'eran destinati ad esercitare questa doppia professione, conociula sotto il nome di Piaches, la medicina e la magia.

(SOGOEZIONE DECLI INDIANI AGLI SPAGNUOLI.)

Nel sottomettere gl' Indiani, gli Spagnuoli insegearon ai medesimi tutte le loro inclinazioni e tutti
i loro vizii. Affine di mantenerli nella soggezione,
presarono eglino di proibir loro il fabbricare ed
il portare le armi e per fino il montare a cavallo.
Coll' obbligarli a riunirsi ne' villaggi si proibi loro
sotto pene severe di passare da un villaggio all'altro, e si passò anche a vietare agli Spagnuoli, ai mulatti ed ai meticci di abitare ne' villaggi Indiani pel
timore ch'essi diffondessero idee contrarie alla pub-

blica tranquillità.

(Lono Privilloi Civill.) Nessun conquistatore avrebbe accordato ai popoli conquistati privilegi si setsei e si importanti finorche quelli oui la generosità del governo Spagnuolo assicurò agli Indiani. Il primo di tali privilegi si è di non avere alti magistrati che della loro propria classe e scelti da loro. Non solamente i Cacichi, ma ben anche i Cabildi sono di razza Indiana. Affinche però questi magistrati non abusassero della loro autorità, si costituì ni ciascun villaggio considerabile od in clascun distretto un Corregidor o protettore de-

gli Indiani, il quale ha l'autorità di trattenere il braccio del magistrato Indiano, sempre pronto a punire arbitrariamente i colpevoli d'ubbriachezza e di libertinaggio, de'quali vizii egli è sovente più colpevole di quelli ch'egli castiga. Tutte le leggi vogliono che i detti Corregidor, quando mancano al loro dovere, sieno severamente puniti, più che se commettessero ingiustizie cogli Spagnuoli.

I Cacichi ed i loro discendenti godono tutti i privilegi della nazione Spagnuola. Per ciò che spetta alle produzioni delle loro terre e della loro industria, tutti gli Indiani sono esenti dal diritto d'alcavala (1), che è la più grave imposta di Terra-Ferma. Il tributo annuale di circa due piastre che venne imposto agli Indiani, non si riscuote che sui maschi dell' ctà di 18 anni fino ai 50: il più picciolo disagio, la menoma intemperie di stagione, il più leggier pretesto, bastano per ottenere dai Corregidor la dispensa del pagamento.

Un altro ed assai importante privilegio degli Indiani si è quello d'essere considerati minori in tutte le loro transazioni civili. Eglino non sono obbligati all'esecuzione de' contratti stipulati cogli Spagnuoli, serna l'intervento dei giudici; ed i loro fondi non possono essere acquistati legittimamente

senza incanto giudiziario.

(Paivilled agli Indiani della civile autorità. L'inquisizione non ha alcun diritto supra de'medisimi: i loro delitti d'eresia'e d'apostasia sono di competenza de'tribunali vescovili, e de'tribunali

<sup>(</sup>i) L' alcavala è un' imposta che si esige sopra tutto ciò che si vende, mobili od immobili, e che si riscuote ad ogni vindita e rivendita.

CARACAS, NUOVA GRANATA EC. 49
secolaritoro malefizii. Tali attribuzioni però non somoche formalità, non essendovi esempio che un Indiano sia stato perseguitato per questa sorta di delitti.

Tutta l'istruzione, che si esige dagli Indiani per essere ammessi al battesimo, consiste nel far loro dichiarare o con segni o con parole che l'idolatria, la menzogna, la sodomia, la fornicazione, l'adulterio, l'incesto e l'ubbriachezza sono peccati capitali. Secondo il parere de' più gravi teologi, così Depons, si fece agli Indiani la migliore composizione possibile per meritar loro l'assoluzione al confessionale. L'obbligo d'udire la messa non si estende per essi che alla metà de'giorni festivi, ne'quali gli Spagnuoli sono obbligati d'assistervi sotto pena di peccato mortale. I giorni di digiuno sono limitati, per gl' Indiani ai venerdi di quaresima, al sabbato santo ed alla vigilia di Natale. Finalmente ognun rimase si persuaso che il solo mezzo di far amare la religione dagli Indiani consisteva nel cristianizzare i loro gusti e le loro inclinazioni, che si giunse per fino a porre in quistione, se fosse permesso il mangiare carne umana; e ciò che accresce la singolarità della quistione si è ch' essa fu sciolta, in favore degli antropofagi; poichè il Vescovo di Montenegro, appoggiandosi all'autorità di Lessio, e di Diana, decise che in caso di necessità si può mangiare carne umana, senza che si faccia peccato di specie alcuna.

Tanti sforzi combinati dalla politica e dalla religione, per condurre gli Indiani a godere dei vantaggi dell' incivilimento, non hanno potuto superare la non curanza e l'apatia di questo popolo. Pochi sono quegl' Indiani inciviliti che non amibi tuttavia ia vita selvaggia, e che non vi fac-

ciano ritorno quando lo possono.

(GOVERNO SPAGNUOLO.) Il signor Depons prima di occuparsi specialmente dell'organizzazione civile religiosa della parte orientale della terra, di alcune nozioni generali sul reggimento Spagnuolo nell' America, sul Consiglio delle Indie e sulle sus attribuzioni, sul rappresentante del Re, sul potere, sulle obbligazioni, sugli assegnamenti del medesimo, e finalmente sopra ciò che nell' America Spagnuola viene appellato Udienza reale. Lo sviluppamento di queste nozioni generali trovasi per la maggior parte nel quadro particolare che l' autore ci ha fatto dell'organizzazione particolare del capitanato generale di Caracas: noi ne daremo qualche idea.

(UDIENZA REALE DI CARACAS.) Nel 1786, venneta tabilita con un decreto del Re di Spagna, l'udienza reale di Caracas: essa si stende sulle provincie di Venezuela, di Maracaibo, di Cumana, di Varinas, della Guyana e dell'isola della Margherita, ed è composta di un Presidente, che è il capitano generale, di un reggente, di tre oidors, di due fiscali, l'uno pel civile, l'alvro pel criminale, di un solo relatoree di un alguazii. L'abito di questi giudici consiste in una veste nera che copre gli altri panni dello stesso colore. Una volta portavano sospesa ad un asolo una specie di bacchetta bianca, che appresso gli Spagnuoli è il generale contrassegno di giurisdizione ora essa non è più in uso (1).

(I Cabildos.) I Cabildos, stabiliti nelle città e ne' villaggi Indiani, formano il primo grado di giurisdizione nella parte orientale di Terra-

<sup>(1)</sup> Baumarchais fa allusione a quest'uso nel suo Mariage de Figaro.

GARAGAS . NUOVA GRANATA EC: 5

Ferma. Non si può, dice Depons, farsene una più giusta idea che col paragonarli alle municipalità stabilite dall' assemblea costituente; la sola differenza consiste in ciò che i Cabildos non hanno prefetti, ma gli Alcadi, i quali non differiscono dai nostri diffiziali municipali, i regidor che compongono il corpo deliberativo, siccome i notabili, formano il consiglio del comune, havvi di più un sindaco che esercita gli uffizii che nelle municipalità renivano esegniti dai procuratori del comune, ed un cancelliere incaricato della compilazione degli atti

L'imperizia del Governatore Villacinda, che nel 1556 ordinò in pregiudizio del suo luogo tenente-generale, che durante la vacanza i Cabildos di Venezuela governassero quella provincia. fece si che ciascuno nel suo distretto procurasse d'asurpare ogni potere. Essendo così divise le redini del governo, vi s' introdusse la confusione e l'anarchia, e cio che fu peggio ancora, i Cabildos, lusingati da una prerogativa così inaspettata, cercarono di renderla costante, di convertirla in diritto, e vi riuscirono. L'abuso poi ch'essi ne fecero pel corso di un secolo e mezzo, giunse a tal segno che il governo fu obbligato di por loro un freno. Verso il principio del secolo decimo ottavo si tento di scemare il potere dei Cabildos, e surono perciò posti sotto la tacita vigilanza dei comandanti militari, e quasi sotto la dipendenza dei luogo-tenenti, de' Governatori od offiziali civili nominati dai Governatori sotto il titolo di Justicia mayor. Queste precauzioni, osserva Depone, furono forse portate un po'troppo all'eccesso; i Cabildos vennero spogliati di moltissime attribuzioni: e quello di Caracas spezialmente, che aveva

52 CARACAS, NUOVA GRANATA EC. maggiormente abusato del suo potere, fu sotto-

posto ad una più grande riduzione.

La giustizia, nel capitanato generale di Caracas, è altresi amministrata da molti altri tribunali, perche gli Spagnuoli divisi in classi privilegiate, non vogliono essere sottoposti ad un' amministrazione comune. Gli ecclesiastici, i militari, e gli amministratori hanno il loro particolar tribunale; e siccome queste tre professioni sono per la maggior parte esercitate della popolazione bianca, così ne segue che trovansi pochi bianchi di un grado distinto che restino sottoposti ai tribunali ordinarii. Questi tribunali privilegiati sono appellati Fueros. Il Fuero militare poi non è ne anche uniforme per tutti quelli che sono soggetti alla giustizia. Il soldato. il caporale, il sergente sono difinitivamente condannati in virtù della sola sentenza del consiglio di guerra consermata dal capitano generale; mentre che la vita e l'onore di tutti i militari di ungrado superiore, sono sotto la salvaguardia diretta ed immediata del re.

Depons termina il quadro dell'amministrazione della giustizia in queste contrade con una importante osservazione; e questa si è che la vita dell'uomo è colà molto rispettata, una che vi si trova un disprézzo assoluto per la sua libertà. Bisogna avere commesso i più atroci misfatti per, essere condannato alla morte; ma bastano il più leggier sospetto, ed il più picciolo debito per cacciare un uomo aella miseria delle prigioni.

nella parte orientale di Terra-Ferma occupa un gran luogo nella relazione di M. Depons, il quale si è infinitamente esteso anche sulle più preziose produzioni di questi paesi, e sulla coltivazione dei caccao, del caffè, dello zucchero e del tabacco. CARAGAS , NUOVA CRANATA EC.

(DESCRIZIONE DELLA GUANA SPAGNUOLA.) Noi abbiamo tenuta separata la descrizione della parte della Gujana che appartiene sgli Spagnuoli, e che dipende da Caracas: Essa è lunga più di 400 leghe, dalle foci dell' Orenoco sino ai confini del Brasile; la sua larghezza giunge in qualche sito fino a 150 leghe. Su quest' immensa superficie non si contano che circa 58m. abitatori conosciuti e soggetti, venti mila de' quali Americani indigeni sotto la direzione de' Missionarii; ma sembra che la popolazione indipendente sia più considerabile.

CITTA'.) Questa provincia è divisa in Alto e Basso Orenoco. Il Governatore ed il Vescovo risiedono a San-Thomè dell' Angostura, città fondata l' anno 1586 sulla riva destra del finme, cinquanta leghe distante dalla sua foce, e che venne poscia trasferita go leghe di distanza dal mare. Le strade sono disposte in linea retta e selciate, e l'aria n'è salubre: in tempo del gran caldo si dorme sulle logge delle case; senza che l'aria iperta nuoccia alla salute. La città vecchia di S. Thomè è assai malsana.

(Paoduzioni.) Le terre della Gujana, eccellenti soprattutto per la coltivazione del tabacco, non presentano che pochi poderi mal lavorati ove gli abitatori raccolgono un po' di cotone, di zucchero e pochi viveri del paese. Si esporta grande quantità di bestiame. Questa provincia, destinata per la sua fertilita e posizione ad acquistare una grande importanza, ne andrà spezialmente debitrice all' Orenoco, fiume di cui abbiamo già descritto il corso.

(IMPORTANZA DELL' ORENOCO.) I fiumi minori che vi metton foce, ed il cui numero oltrepassa i trecento, sono altrettanti canali che introdur potrebbero nella Gujana tutte le ricchezze che pro-

Il Cost. America

durre potrebbe l'interno paese. La sua comunicazione col fiume delle Amazoni, per mezzo di parecchi rami navigabili percorsi da De-Humboldt. accresce i vantaggi, che può procurare alla Gujana, facilitando le relazioni col Brasile e colle parti interne del nuovo continente. Gli Inglesi, sempre spinti da un' attività ben intesa, conoscono l' importanza di quel fiume ; essi fondarono posti militari in alcune isole alla sua foce, donde proteggono il taglio del legname da tintura, e donde comunicano cogli Indiani Guaranos, tribù pacifica, che nei suoi boschi maremmani respinse il predominio Spagnuolo. Un'altra nazione indipendente e bellicosa quella degli Aruakas, che occupa la costa marittima al sud dell' Orenoco, riceveva armi e liquori spiritosi dalla colonia Olandese d'Essequebo e di Dengeray,

ora soggetta agli Inglesi.

( FENOMENO DELLE ACQUE MERE.) Nella parte superiore di quel fiume fra il terzo e quarto paralello settentrionale, la natura ripete più volte il fenomeno di ciò che chiamasi le acque nere. L'Atabapo, il Temi, il Tuamini ed il Guainia, hanno acque di una tinta color di caffè, ed all'ombra delle folte palme, il color loro passa al nero carico: ma ove siano versate entro vasi trasparenti presentano un colore giallo color d'oro. La mancanza di coccodrilli e di pesci, una maggior freschezza, un minor numero di zanzare, mosquitos. ed un'aria più salubre distinguono la regione dei fitmi neri, i quali devono probabilmente il loro colore ad una dissoluzione di carburo di idrogeno. prodotto dalla moltitudine delle piante di cui è coperto il terreno per cui passano (1).

(1) A. De-Humboldt Tableau de la Nature , H. , 192.

(I LLANOS.) La Gujana Spagnuola racchinde un parte di quegli aridi deserti conocciuti sotto il nome di *Llanos* (1), de quali il rimanente appartiene alla provincia detta San-Juan de Llanos, e che fanno parte della Nuova-Granata. Non possioni dispensarci dal dare la descrizione fattane dal De-

Humboldt nell'opera citata.

« Nell'abbandonare l'umide rive dell'Orenoco e le valli di Caracas, luoghi ove natura profuse la vita organica, il viaggiatore colpito da maraviglia entra in un deserto privo d'ogni vegetazione. Non una collina, non una rupe sorge di mezzo a quell'immenso voto. Quell' ardente terreno non presenta, per la superficie di più di due mila leghe quadrate, che qualche pollice di disserenza nel livello. L'arena simile ad un vasto mare, offre curiosi fenomeni di rifrazione. Il viaggiatore vi è guidato dal corso degli astri o da qualche sparso tronco di palma-mau-ritia e di *embothrium* che scorgonsi a grandi distanze. La terra offre soltanto qua e là strati orizzontali screpolati, che coprono sovente spazii di dugento miglia quadrate e sono sensibilmente più alti di ciò che gli attornia. L'aspetto di quelle pianure cangia totalmente due volte l'anno; talora sono nude come il mare di sabbia della Libia; talora coperte di un tappeto d'erbetta, come le steppe elevate dell'Asia centrale. All'arrivo de' primi coloni erano quasi disabitate. Onde agevolare le relazioni fra la costa e la Gujana, si formò qualche stabilimento in riva a quei fiumi, e si cominciò ad allevare bestiame nelle parti ancor più interne di quell'immenso spazio. Questo bestiame vi si propagò prodigiosamente ad onta dei pericoli a' quali è esposto

<sup>(1)</sup> Pronunziate Lianos

(TRIBÙ INDIGENE.) Nelle foreste e nelle pianure vivono popoli di varie stirpi e di società diverse. Taluni distinti per idiomi di stranissima dissomiglianza, sono erranti, affatto ignari d'agricoltura, cibansi di formiche, di gomme e di terra, e sono il rifiuto della specie umana; teli sono gli

Otomachi ed i Jaruri.

(OTOMACHI; JABURI MANGIATORI DI TERRA.) Questi popoli mangiatori di terra meritano, attesa la loro singolarità, una particolare menzione, e noi trarremo esatte notizie dalle Vedute della Natura del signor De-Humboldt (1).

La terra che gli Otomachi s'ingozzano è una vera argilla plastica o terra da stoviglie, grassa, dolce, di color giallo grigio in grazia di una piccola quantità di ossido di ferro. Essi la cercano in certi banchi sulle rive dell' Orenoco e della Meta, distinguendo dal sapore una specie di terra dall'altra; giacchè non mangiano indifferentemente ogni sorta d'argilla. Indurano quella terra da loro pre-

<sup>(1)</sup> Ausichten der Natur. , vol. I. pag. 142.

scelta in pallotte di 4 o 6 pollici di diametro, cui

poscia espongono al fuoco finchè la crosta ne rosseggi, e le inumidiscono allorquando ne vogliono

nangiare.

Quegli Indiani, generalmente parlando, sono in sommo grado selvaggi, ed abborriscono la coltivazione de' vegetabili. Le popolazioni più lontane lungo l' Orenoco volendo indicare una cosa sucida soglion dire: la mangerebbe un Otomaco. Benchè le acque dell' Orenoco e della Meta si mantengan basse, gli Otomachi si nutrono di tartarughe e di pesci, uccidendo questi a colpi di freccie al momento che compajono a fior d'acqua; specie di caccia in cui gli Indiani sono mirabilmente destri. Quando i fiumi s' ingrossano, il che periodicamente avviene ogni anno per due o tre mesi, la pesca cessa, ed allora gli Otomachi s'ingollano una quantità prodigiosa d'argilla. Noi, dice De Humboldt, ne vedemino delle grandi provviste nelle loro capanne, ove tengono quelle pallotte ammucchiate in piramidi. Uno di loro se ne divora ogni giorno da tre quarti di libbra sino a una libbra e un quarto, per ciò che ce ne disse un monaco di buon senno Fray Ramon Bueno che visse dodici anni tra quei popoli: e ci assicurarono eglino stessi che quell'argilla formava il principal nutrimento durante la stagione piovosa. Non di meno, quando loro accade di averne, vi uniscono tratto tratto una lucertola, un picciolo pesce o una radice di felce. Quel cibo sembra loro si delizioso, che anche nella stagione secca, e quando hanno de'pesci in copia si mangiano, quasi per confettura, alcune palle di argilla. Essi hanno la tinta rosso-brunastra, i lineamenti deformi e simili a quelli dei Tartari, il corpo carnoso senza esser panciuti.

## 58 CARACAS, NUOVA GRANATA EC.

Il detto monaco ci assicució ben anche che la salute di quegli Indiani non soffre alterazione venna nel tempo che' si cibano di terra. Ecco dei fatti. Mangiano eglino una gran quantità d'argilla senza pregiudizio della loro salute; 'riguardano questa terra siccome un eccellente cibo, e ne fanno provvista per l'inverno o per la stagione piovosa, Ma questi soli fatti non bastano per decidere, se l'argilla offra loro una sostanza nutritiva; se le terre possano assimilarsi ai sughi del nostro stomaco, o se ne servano a questo che di zavorra, e solo distendendone le pareti facciano con ciò cessare il senso di bisogno d'alimento. De-Humboldt non ardisce di sciogliere cotali questioni (1).

(4) Le quistioni che qui propone e non risolve il signor De Humboldt interesserauno l'attenzione dei medici. Non si vorrà ammettere nell'argilla, nella calce o in altre simili terre una qualità nutriente, che troppo a tale supposizione si oppongono le idee generalmente adoitate circa alle sostanze alimentose e circa alla funzione della nutrizione : nè la distensione che il loro volume produr può nello stomaco, ancor che recasse il temporario vantaggio di acchetare il senso del bisogno d'alimento, vorrà credetsi sufficiente ad esaurire un reale bisogno, che inganuato al più e non soddisfatto farebbesi sentire sempre più forte ed imperioso. Ma quelle terre, oltre all'essere inette alla untrizione, non possono riguardarsi come inerti ed indifferenti sull'animale economia: esse devono esercitare un'azione sulla fibra, e se non nutriente dunque medicamentosa, come già d'alcune d'esse è dimostrato nei libii di materia medica, e tamo più nei casi indicati da De-Hamboldt, che dice contenersi in quelle terre sostanze metalliche ed in istato di ossido. La quistione dunque si riduce a spirgare, come un gran numero di abitatori de'paesi caldi possano per un certo tempo vivere senza sostanze alimentose, ed invece ingojarsi una notabile quantità di sostanze medicinali, come quest' uso lungi dal nuocere alia loro salute, sia un mezzo di conservarla. Se l'autorità del rispettabile viaggiatore che racconta questi fatti, non imponesse credenza; se questi fatti non s' accordassero con fat i simili narrati da alCARACAS, NUOVA GRANATA EC. 5

Ma è cosa singolare che il Padre Gumilla, antore per altro così creduto e mancante di critica, abbia creduto bene il negare che gli Otomachi mangino terra pura (1); pretendendo che le palle d'argilla siano impastate con farina di maïs e grasso di coccodrillo. Ma il detto Missionario Bueno, e l'amico e compagno di viaggio del De-Humboldt Fray Juan Gonzalez assicurano che gli Otomachi non mettono mai grasso di coccodrillo in quelle palle; e quanto al mescolarvi farina di mais eglino non ne hanno mai udito parola in Uruana; anzi avendo De-Humboldt portato in Francia di quella terra, e fattane l'analisi chimica, la trovò pura e senza miscuglio alcuno. Forse il padre Gumilla, confundendo due fatti diversi, intendeva alludere alla maniera con che gli Indiani preparano il pane coi baccelli di una spezie di inga, poichè essi interrano questo frutto, onde più presto si decomponga e riesca atto all' uso che ne vogliono fare.

Ma come avviene che gli Otomachi ingollandosi una si gran quantità di terra, non ne provan danno di sorta? Si sono eglino con una lunga serie di generazioni formata una natura singolare? Egli è vero che in tutti i paesi posti fra i tropici l'uomo prova quasi un irresistibile desiderio di mangiar terra e non già alcalina o calcarea che servir potrebbe a neutralizzare degli acidi, ma grassa e di odor forte; che quegli abitatori spesso devono dopo una pioggia, tener chiusi in casa i fanciulli perche non

(1) Histoire de l' Orenoque, Tom. I. pag. 233.

ti viaggiatori, taluno sarebbe forse tentato a negorii. Chi deiderase di leggere alcune ragionevoli congetture su di ciò, potrebbe consultare il Ciornale della società d'incoragatamento delle scienze e delle arti stabilita in Milavo, N. 4, spile 1808, pag. 33 c esp.

vadano a divorar terra: che le donne Indiane del villaggio di Banco sulle rive del fiume della Maddalena, che attendono a fabbricar stoviglie, si cacciano spesso dei pezzi di terra in bocca, siccome vide con sua sorpresa lo stesso De-Humboldt. Ma in fuor degli Otomachi gli individui tutti delle altet tribu ammalano quando cedono a questa strana vogilia d'argilia.

Ma perchè avviene che nei climi temperati e freddi questa voglia di mangiar terra è tanto rara, e quasi circoscritta alla classe dei fanciulli e delle donne gravide? Nei paesi all' opposto situati tra i tropici può riguardarsi come quasi generalmente adottato questo costume. I Negri della Guinea ingozzano abitualmente una terra giallastra detta cahouac; nell'isola di Java, tra Sourabaya e Samarang, Labiliardière vide vendersi nei villaggi certe piccole focaccie quadrate rossastre che gli indigeni chiamavano tanaampo; esaminatele, le trovò fatte di pura argilla (1). Gli abitatori della Nuova-Caledonia acchetano la fame divorandosi dei pezzi grossi quanto un pugno, di una spezie di talco friabile, che Vauquelin trovò contenere non picciola quantità di rame. A Popayan e in molte parti del Perù la terra calcarea è venduta sui mercati come usuale alimento degli Indiani che se la mangiano col coca o sia foglia dell' Erytroxylon Peruvianum. Quest'uso pertanto di nutrirsi di terra, uso a cui la natura, siccome pare, dovrebbe invitare piuttosto gli abitatori degli sterili paesi del settentrione, regna sotto tutta la zona torrida, presso quelle torpide popolazioni poste nelle più belle e

<sup>(4)</sup> Voyage à la recherche de La-Peyrouse, Tom. II; pag. 322.

più fertili contrade dell' universo. Ma abbastanza abbiamo parlato di questi mangiatori di terra; e ci si perdonerà la lunga digressione, a cui ci condusse quasi senza avvedercene la singolarità di tale usanza. Ritorniamo ad osservare le altre tribù in-

digene che popolano la Gujana Spagnuola.

(I Berox en i Maypuni, I Missionari, i quali fa le tribù a ponente dell'Orenoco, convertirono i Betoy ed, i Maypuri, riconobbero nella loro lingua, non che in quella dei Yaruri, una sintassi regolare ed anche molto artifiziosa. Gli Achagua parlano un dialetto del Maipuro (1). A levante la missione d'Esmeralda è il posto più rimoto. Il signor De-Humboldt penetro nell'interno di questo mondo sconosciuto.

(I GUAICA.) a Gli Indiani Guaica, egli dice, razza d'uomini bianchissimi, picciolissimi e quasi pimmei, ma assai beilicosi, abitano il paese a levante

di Passimoni.

(I Guajaribi.) I Guajaribi, di un colore di rame assai carico, estremamente feroci, e per quanto dicesi, anche antropofagi, impediscono ai viaggiatori di penetrare fino alle sorgenti dell'Orenoco. I Moschitos e mille altri insetti pungenti e velenosi pepolano quelle solitarie foreste. I fiumi sono pieni di coccodrilli, e di piccoli pesci caribi pari in fetoria ».

(I MAQUIRATANI EC.) Altre tribù dalla parte orientale, come i Maquiratani ed i Makos, hanno dimore stabili, vivono delle frutta da essi coltivate, hanno una certa intelligenza e più miti costumi.

(CARAJBI.) La nazione dominante lungo la costa, da Surinam fino al capo della Vela, era un

<sup>(1)</sup> Hervas, Catalogo delle lingue, pag. 51-53.

(FIGURE SCOLPITE SOPRA LE BUPI.) Vaste estensioni di paese fra il Cassiquiari e l'Atabapo non sono abitate che da scimie riunite in società e da tapiri. Varie figure scolpite sopra le rupi provano che quelle solitudini furono un tempo popolate da una nazione giunta ad un certo grado d'incivilimento. Fra il secondo e quarto parallelo, in una pianura selvosa, cinta da quattro fiumi, l'Orenoco, l'Atabapo, il Rio-Negro ed il Cassiquari, osservansi roccie di selenite e di granito, coperte di figure simboliche colossali, rappresentanti coccodrilli, tigri, utensili domestici e le immagini del sole e della luna. Oggidi quell'angolo della terra è disabitato per più di cinquecento miglia quadrate. Le popolazioni vicine consistono in selvaggi erranti, e ben lontani dal poter scolpire sui macigni il benche minimo geroglifico. Monumenti simili sussistono presso Caicara ed Urnana. Vi si riconoscerà forse un gior-

<sup>(1)</sup> Chi desidera più estese cognizioni sui varii idiomi delle tribù indigene consulti il suddetto catalogo di Hervas.

CABACAS, NUOVA GRANATA EC. 62
no l'opera degli Americani Muysca, de quali or
ora parleremo nel descrivere il nuovo regao di
Granata.

(DESCRIZIONE DELLA NUOVA GRANATA.) Le suddivisioni del regno della Nuova-Granata sono imperfettamente conosciute. Le provincie del Panama e di Darien, sebbeue portino il titolo di regno di Terra-Perma, dipendono dal vice-rè della Nuova-Granata. Il regno di Quito che racchiude le provincie di Quito o Tacames, di Macas, di Quixos, di Juan di Bracamoros e di Guayaquil conserva pure la propria denominazione, sebbene soggetto al nuovo regno di Granata. Questo propriamente detto comprende le provincie seguenti: Santa-Fè di Bogota e Antioquia, nel centro; Santa Marta e Cartagena al nord sul mare de'Caraibi; S. Giovanni de Los Llanos a levante; Popayan, al sud; Barbacoa e Choco co' suoi smembramenti, Beriqueta, Novita e Raposo a ponente verso l'Oceano Pacifico.

(ESTREMA DIVERSITA' DEI CLIMI.) La Nuova-Granata presenta un'estrema diversità di climi L'aria è temperata, fredda ed anche gelata, ma sanissima sugli altipiani elevati; infuocata, soffocata e pestifera in riva al mare ed in qualche profonda valle dell'interno. A Cartagena ed a Guayaquil la febbre gialla è endemica. La città di Honda, sebbene alta r50 tese sopra il livello del mare, va soggetta ad un tal caldo per effetto del riverbero delle roccie, che non si oserebbe por la mano su di una pietra, e le acque del fiume della Maddalena acquistano la temperatura di un bagno tepilo.

(Fiumi.) I due fiumi della Maddalena e di Cauca, che vanno direttamente dal sud al nord hanno la sorgente e le foci nella Nuova-Granata.

(VEGETABILI.) A Quito e a Santa-Fè la vegetazione è meno varia che nelle altre regioni egualmente elevate sull' Oceano. Trovansi nelle Ande di Quindiu e nei boschi temperati di Loxa cipressi. ginepri ed abeti; i coni nevicati de'monti sorgono in mezzo allo storace, alle passiflore in albero. alle bambusas, alle palme che dan la cera. Il caccao di Guayaquil è molto stimato: si fece anche la prova di piantare il caffè nei coutorni di quella città, e riuscì a maraviglia. Il cotone ed il tabacco sono eccellenti. Vi si raccoglie molto zucchero: vi si fa inchiostro col suco dell' uvilla cestrum tinctorium; e vi ha un ordine della corte che ingiugne ai vice-rè di non impiegare per le carte uffiziali, che quell'azzurro d'uvilla, perchè è più indistruttibile del miglior inchiostro d' Europa.

(Produzioni Minerali.) Le produzioni minerali sono ricche e variate: noi accenneremo le
principali. Il regno della Nuova-Granata produce
annualmente 22m. marchi d'oro e poco argento. Si
coniano nelle zecche di Santa-Fè e di Popayan
2,100,000 piastre in oro, cicè 18,300 marchi. L'asportazione di quel metallo in verghe ed in oggetti
di orefice, ammonta a 400m. piastre. Tutto l'oro
che dà la Nuova-Granata è prodotto dai lavori stahiliti in terreni d'alluvione: conosconsi filoni d'oro
nelle montagne di Guamoer e d'Antioquia; ma tra-

scuransi quasi interamente. Le più grandi ricchezze d'oro da lavacro son deposte a ponente della Cordigliera centrale. La provincia d'Antioquia, ove non si può entrare che a piedi o a spalla d'uomo, presenta filoni d'oro che non si lavorano per mancanza di braccia. I ricchi filoni d'argento di Marquetones sorpasserebbero il Potosi, ma sono negligentati; sdegnasi ancor più il rame ed il nombo

(Cave di smeraldi passa dalle Ande fino al nord di Quito. A Muzo, nella valle di Tunca, presso Sauta-Fè di Bogota sono le principali cave moderne degli smeraldi detti del Perù, e che preferisconsi a ragione a tutte le altre, dopo che si sono trascurate quelle d'Egitto. Gli smeraldi che trovansi entro i sepoleri degli indigeni sono lavorati in forma rotonda, in cilindri, in coni ed altre figure, e traforati con gran precisione; ma iguoransi i mezzi che a ciò s' impiegano.

( DIAMANTI EC. ) Le miniere d'oro d'Antioquia e di Guaimoco contengono piccioli diamanti. Si conosce anche del mercurio solforato o cinabro nelle

provincie d' Antioquia e altrove.

(CITTA' ED ALTIPIANO DI BOGOTA.) Santa-Fè di Bogota è il luogo più rimarcabile di questo regno. Ecco quanto ci vien raccontato intorno alla fondazione di questa città. Nel 1536 Ferdinando di Lugo Ammiraglio delle Canarie, mandò Gonzalo Ximenes de Quesada suo luogotenente, da S. Marta, a scoprire il paese che giace lungo il gran fiume dellà Maddalena.

(STORIA DELLA FONDAZIONE DELLA MEDESIMA.)

Il Ximenes viaggiò per terra lungo la sponda di quel fiume, ma incontrò gravi difficoltà per causa delle folte boscaglie, e principalmente a metivo delle frequenti scorrerie de' paesani. Egli ginnse a un

Il Cost. America

luogo nominato Tora, che da lui fu chiamato Puebla de los Bracos, perche ivi si univano quattro fiumi e in quel posto passò l'inverno. Nella primavera seguente si avanzò lungo le sponde di un altro fimme, fino alle falde d'alte montagne chiamate Opon, passate le quali giunse in una contrada di pianura uguale e ben coltivata, e quindi arrivò colla sua gente alla provincia del poderoso Cacico Bogota che fu da lui sconfitto Saccheggiò quivi i villaggi degli Indiani, ove trovo gran quantità di oro e di smeraldi. Di là passò nei paesi dei Pancos, separato da quello del Bogota da alcune picciole colline, ed entrò in una vallata, che fu da lui chiamata la Tromba, quindici leghe distante da un'altissima montagna spogliata d'alberi, dalla quale gli Indiani ricavano gli smeraldi. Nel tempo ch'egli ed i suoi compagni si trattennero in questa valle fecero un immenso bottino, e presero gran quantità d'oro. Tre giorni di cammino più oltre soggiogarono altri Cacichi, ed essendo ritornati alla provincia del Bogota, passarono per il paese di Pancos, ed obbligarono la maggior parte dei paesani a far dopo una lunga guerra la pace. Il Ximenes giudicando che questo paese fosse bastantemente scoperto e soggiogato, lo chiamò il nuovo regno di Granata, essendo egli nativo della provincia che nella vecchia Spagna ha quel nome, e vi fabbricò la città di Santa-Fè, che ne è la capitale (1).

Ora questa città, residenza del vice-rè, dell' audiencia, d' un Arcivescovo e di una università, racchiude più di trenta mila abitatori, chiese e

<sup>(1)</sup> V. Gazzettiere Americano all' articolo Granata Nuova.

palazzi magnifici, non che cinque superbi ponti (1). L'aria è costantemente temperata; e vi si fa sempre abbondante ricolto di formento e di giuggio-lena d'Asia. L'altipiane di Bogota è circondato di alte montagne; il perfetto livello del suo terreno, la sua geologica costituzione, la forma delle roccie di Suba e di Facatativa, che sorgono a guisa d'isole di mezzo alle savane, tutto sembra indicare la sussistenza di un antico lago.

( CATERATTA DI TEQUENDAMA. ) Il fiume di Funzha, così De-Humboldt (2), comunemente chiamato Rio di Bogota, dopo di avere raccolte le acque della valle si è aperto un passaggio a traverso le montagne situate al sud ovest della città di Santa-Fe. Esso sbocca dalla valle nelle vicinanze di Tequendama, precipitandosi da una stretta bocca, in una fenditura che scende verso il bacino del finine della Maddalena. Gl' indigeni attribuiscono a Bochica, fondatore dell'impero di Bogota o di Condinamarca, l'aprimento di quelle rupi e la formazione della cateratta di Tequendama. I viaggiatori che hanno veduto da vicino questa grande cascata, non saranno sorpresi che popoli grossolani abbiano attribuita un' origine miracolosa a queste roccie che pajon tagliate dalla mano dell'uono, a questa angusta voragine nella quale si precipita un fiume che riunisce tutte le acque della valle di Bogota, a queste iridi brillanti de' più belli colori, e che cangian di forma ad ogni istante, a questa colonna di vapori che s' innalza qual densa nube, e che si scorge alla distanza di cinque leghe passeggiando intorno alla città di Santa-Fè.

<sup>(1)</sup> Viajero universal, vol. XXII. pag. 277 (2) Atlas Pittoresque. Tav. 6 pag. 19-23

La caduta salto di Tequendama, riunisce tutto ciò che può rendere un luogo pittoresco nel grado più eminente. Essa non è, come si crede nel paese, la più alta caduta del globo, nè il fiume si precipita, come dice Bouguer, in una voragine dai cinque ai sei cento metri di profondità perpendicolare, ma sussiste appena una cascata, che ad un'altezza si considerabile unisca una si grande massa d'acqua. Il Rio di Bogota, dopo di esser passato per le paludi che trovansi fra i villaggi di Facatativa e Fontibon, conserva tuttavia nelle vicinanze di Canoas, un po'al disopra del salto, una larghezza di quarantaquattro metri; il fiume si ristrigne d'assai vicino alla stessa cascata, ove la spaccatura, che pare formata da un terremuoto . non ha che dieci a dodici metri d'apertura. Durante la grande siccità, il volume d'acqua che in due salti precipitasi ad una profondità di 175 metri, presenta ancora un profilo di 90 metri quadrati. Il punto più eminente all' orlo superiore, è elevato 2467 metri sopra il livello dell' Oceano. Da quel punto fino al fiume della Muddalena, il picciol fiume di Bogota, chiamato al piede della cascata Rio de la Mesa o di Tocayma o del Collegio, ha ancora più di 2010 metri di caduta, ciò che fa più di 140 metri per lega comune.

La strada, che guida dalla città di Santa-Fè al salto di Tequendama, passa dal villaggio di Suacha pel podere di Caucas rinominato pe' suoi bei ricolti di frumento; si crede che l'enorme massa di vapori che s'innalzano continuamente dalla cascata, e che vengon precipitati dal contatto dell'aria freda contribuisca moltissimo alla grande fertilità di questa parte dell'altipiano di Bogota. In piccola di-

CARACAS , NUOVA GRANATA EC. stanza di Canoas, sull'altura di Scipa, si gode di una magnifica veduta, che sorprende il viaggiatore per elfetto dei contrapposti. Appena abbandonati i campi coltivati a formento ed orzo, veggonsi intorno , oltre l'aralia , l'alstonia theaeformis , la begonia ed il quinquina giallo, (Cinchona cordifoglia , M.); quercie , ontani ed altre piante che ci richiamano alla memoria la vegetazione dell'Europa; ed in un colpo d'occhio si scopre, come dall'alto di un terrazzo, un paese ove vegetano palme, hanani e cannamele. E siccome la spaccatura nella quale si precipita il Rio di Bogota comunica colle pianure della regione calda, tierra caliente, così alcune palme si sono avanzate fino ai piedi della cascata. Questa circostanza particolare fa dire agli abitatori di Santa-Fè che la cascata di Tequendama è si alta, che l'acqua cade di un salto dal paese freddo, tierra fria, nel paese caldo. Ognuno comprende che una differenza d'altezza di 175 metri non è sì considerabile da influire sensibilmente sulla temperatura dell' aria. Non è in conseguenza dell'altezza del suolo che la vegetazione dell'altipiano di Canoas contrasta con quella del burrone: se la roccia di Tequendama non fosse a perpendicolo, e se l'altipiano di Canoas fosse così riparato dalle ingiurie dell'aria siccone lo è la spaccatura, le palme che vegetano al piede della cascata sarebbero giunte senza dubbio fino al livello superiore del fiume. L'aspetto di questa vegetazione e tanto più importante per gli abitatori della valle di Bogota, in quanto ch' essi vivono in un clima ove il termometro discende spesso fino al punto della congelazione.

Benché il fiume perda nel cadere una grande quantità d'acqua, che si riduce in vapori, la ra70 CARLEAS, NUOVA GERMATA EC.
pidità del corrente inferiore sforza l'osservatore di
rimanersi lontano circa 140 metri dal bacino scavato dall' urto dell' acqua. Il fondo di questa spaccatura è leggermente illuminato dalla luce del giorno. La solitudine del luogo, la ricchezza della vegetazione ed il rumore spaventevole che si ode,
rendono il piede della cascata di Tequendama uno
de' luoghi più selvaggi delle Cordigliere.

(PONTI NATURALI D'ICONONZO. VALLE D'ICONONZO.) La valle d'Icononzo o di Pandi (1), è anch' essa assai rimarcabile per la forma straordinaria delle sue roccie che pajono tagliate dalla mano dell' uomo. Le loro nude ed aride sommità fanno un contrapposto il più pittoresco co' boschetti d'alberi e piante erbacee che coprono gli orli della spaccatura. Il picciolo torrente che si è aperto un passo traverso la valle d'Icononzo porta il nome di Rio de la Summa Paz. Esso discende dalla catena orientale delle Ande, che, nel regno della Nuova-Granata, separa il letto del fiume della Maddalena dalle vaste pianure della Meta, del Guaviare e dello Orenoco. Questo torrente incassato in un letto quasi inaccessibile, non potrebbe essere valicato se non con molta difficoltà se la natura non vi avesse formato due ponti di roccie, e che nel paese vengon con ragione considerati come oggetti degni dell'attenzione de' viaggiatori. Humboldt e Bonpland nel 1801 passarono questi ponti naturali d'Icononzo nell' andare da Santa-Fè di Bogota a Popavan ed a Quito.

( Nome o' Icononzo. ) Il nome d'Icononzo si è quello di un antico villaggio di Indiani Muysca,

<sup>(1)</sup> V. De-Humboldt, Atlas Pittoresque , Tav. 4. pag. 913.

CABACAS, NUOYA CARNATA EC. 71
ilibato sul lato meridionale della valle, e del quale più non sussistono che alcune sparse capanne. Al
presente il luogo abitato più vicino a questo sito
singolare, è il picciol villaggio di Pandi e Mercadillo, lontano un quarto di lega verso il nord-est.
La via da Santa Fè a Fusagasuga, e di là a Pandi,
è una delle più difficili nelle Cordigliere. Bisogna,
dice De Humboldt, amare perdutamente le bellezre della natura, per non preferire la strada ordinaria che conduce dall' altipiano di Bogota per la
Mesa di Juan Diaz alle rive della Maddalena, alla
perigliosa discesa del Paramo di San-Fortunato, e
delle montagne di Fusagasuga verso il ponte naturale d'Iconorzo.

La profonda spaccatura a traverso della quale precipitasi il torrente della somma Paz, occupa il centro della valle di Pandi: in vicinanza al ponte essa conserva, per 4000 metri di lunghezza, la direzione dall'est all'ovest. Il fiume forma due belle esscate al punto in cui entra nella spaccatura all'ovest di Doa ed al punto ove n'esce discendendo verso Melgar. È probabilissimo che questa spaccutura sia stata formata da qualche tremuoto.

(PONTE SUPERIORE.) Nella valle d'Icononzo la pietra bigia è composta di due roccie distinte : una pietra bigia assai compatta e quarzosa, corpoco cemento, che non presenta fessure di stratificazione, riposa su di nna pietra bigia schistosa di fiurissima grana, e divisa in un' infinità di piecioli e sottilissimi strati e quesi orizzontali. Si può credere che lo strato compatto e quarzoso abbia resistito, allorchè si formò la spaccatura, alla forza che squarciò queste montagne, e che la continuazione non interrotta di questo strato serva di ponte per passare dall' una all' altra parte della valle. Quest' arco

naturale ho quattordici metri e mezzo di lunghezza appra 12, 7 di larghezza; la sua grossezza; ni centro, è di 2, 4. Dalle misure prese risulta che l'altezza del ponte superiore al di sopra del livello delle acque del torrente è di 97m, 7. Gl' Indiani di Pandihanno formato, per la sicurezza de viaggiateri, un picciolo cancello di canne lungo la via

che conduce al ponte superiore.

( PONTE INFERIORE. ) Dieci tese al di sotto di questo primo ponte naturale, se ne trova un altro, cui si giugne per uno stretto sentiero che scende sull' orlo della spaccatura. Tre enormi masse di roccie sono cadute in maniera da sostenersi reciprocamente. Quella di mezzo forma la chiave della volta, accidente che avrebbe potuto destare nella mente degl' indigeni l'idea dell'arco, sconosciuta al popoli del Nuovo-Mondo. Nel mezzo di questo secondo ponte trovasi un buco di circa otto metri quadrati, per cui si vede il fondo dell'abisso. Sembra che il torrente scorra per un' oscura caverna: il lugubre mormorio che vi si ode proviene da una infinità d'uccelli notturni che abitano la spaccatura: se ne veggon delle migliaja librarsi sull'ali al di sopra dell'acqua.

(ELEVAZIONE DEL PONTE.) L'elevazione del ponte naturale d' Icononzo, è di 893 metri, 458 tese,

al di sopra del livello dell' Oceano.

(CASCATA DI RIO-VINAGRE VICINA AL VULCANO DI PUNACÈ.) La città di Popayan capitale di una provincia della Nuova-Granata è situata nella bella valle di Rio-Cauca, al piede dei grandi vulcani di Puracé e di Sotara. Nell'ascendere da Popayan verso la cima del vulcano di Puracé, una delle alte cime delle Ande, si trova a 2550 metri d'elevazione, una piecola pianura, Llano de Corazon, abitata

dagli Indiani e coltivata con somma cura, Questa pianura deliziosa è limitata da due burroni estremamente protondi, e sull'orlo dei precipizii sono costrutte le case del villaggio di Puracé celebre per le belle sue cascate del fiume Pusambio, la cui acqua è acida, e chiamata però dagli Spagnuoli, Rio-Vinagre. Questa picciola sorgente è calda verso la sua origine, cui deve probabilmente allo scioglimento continuo della neve, ed al solfo che abbrucia nell'interno del vulcano. Essa forma, vicino alla pianura di Corazon, tre cascate, delle quali le due superiori sono assai considerabili. L'acqua che si apre un passo a traverso di una caverna precipitasi da un'altezza di 120 metri.

Il regno di Terra-Ferma è al di d'oggi una campestre solitudine. La ccittà di Panama sul mare del Nord e di Porto-Bello sull'Oceano Pacifico fiorivano altre volte pel commercio de'metalli preziosi che passavano dal Perù per l'istmo di Pana-

ma, ond'essere spediti in Europa.

(CITTA' BELL' ISTMO.) Ora si comunica per Buenos Ayres. L' istmo di Panama non che la provincia di Darien producono caccao, tabacco, cotone; ma l' aria troppo umida e calda ad un tempo rende quel paese quasi inabitabile. Esso è mon tuoso, ma vi si trovano fertili pianure, e la vegetazione ha quasi da per tutto una forza sorprendente. I fiumi sono numerosi, e ve ne ha di quelli che menan oro.

(Cirta' de Panama.) Devono gli Spagnuoli la prima scoperta di Panama a Tello de Guzman, che vi approdo nel 1515, ma non vi trovò che capanne di pescatori; essendo questo un luogo a proposito per la pesca, e quindi chiamato dagli Indiani Panama, che significa luogo abbondanta di pesce. A questa scoperta nell' anno 1518 succede lo stabilimento d'una colonia sotto Pedraries Davila, Governatore di Terra Ferma, e nel 1521 Panama fu dichiarata città con i consueti privilegii. Nell' anno 1670, fu presa, saccheggiata e bruciata da Gio. Morgan avventuriere loglese; ed essendo per questa sciagura stato necessario il rifabbricarla, fu trasferita al luogo della sua presente situazione, che è circa una lega e mezzo lontana dalla prima. Le case erano universalmente di legno, e perciò la città rimase quasi interamente bruciata nel 1737. Dopo questa sventura fu di nuovo rifabbricata, e la maggior parte delle case furon rifatte di pietra. In questa città ci ha un tribunale, o udienza regia, alla quale presede il Governatore di Panama; e'a questo impiego ordinariamente è unito il capitanato di Terra-Ferma . Panama ha ancora una cattedrale e un capitolo consistente in un Vescovo e in molti canonici, e un tribunale d' inquisizione. Il caro prezzo delle provvisioni in questa città e suo distretto viene ampiamente compensato dall' abbondanza e dal valore delle perle che si trovano nel golfo.

(Ponto-Bello.) Porto-Bello è città con porto di mare, ed è situata sul pendio di una montagna che circonda tutto il porto. La maggior parte delle sue case sono di legno, ma avvene alcune che hanno il primo piano di pietra. La città è sotto la giurisdizione di un Governatore, che ha il titolo di tenente-generale, ed è subordinato al Presidente di Panama. All'estremità orientale della città nella strada che va a Panama è un quartiere chiamato Ghinea dove hanno le loro abitazioni i Negri d'ambidue: sessi tanto schiavi che liberi. Porto Bello che è pochissimo abitato, diventa, quando

vi sono i Galeoni, uno dei più popolati luoghi del mondo. La sua situazione nell'istmo, la bontà del suo porto e la sua vicinanza a Panama gli hanno fatto avere la preferenza sopra tutti gli altri luoghi per servire di fiera o emporio al commercio unito della Spagna e del Perù.

Porto-Bello fu scoperto il di 2 di novembre del 1502 da Colombo, che rimase così maravigliato in vederlo tanto grande, profondo e sicuro, che gli dette il nome di Porto-Bello. Esso venne popolato dagli abitatori di Nombre de Dios, città fabbricata da Diego de Niquesa, la quale essendo stata spesse volte rovinata dagli Indiani non soggiogati di Darien, gli abitatori per ordine di Filippo II si trasferirono colà nel 1584, come in un luogo di maggior sicurezza, e nell'istesso tempo molto meglio situato, pel commorcio di quel paese.

(CARTAGENA DELLE INDIE). Cartagena è una provincia del governo del regno di Terra-Ferma, ma senza la giurisdizione del nuovo regno di Granata: essa ha quasi 90 leghe di lunghezza e 70 di larghezza da levante a ponente. Il clima è caldissimo ed unido. A Cartagena, secondo Ulloa. la stagione delle pioggie dura dal maggio fino al novembre che è l'inverno di quella parte.I tuoni, le pioggie e le grandini si succedono l' una all'altra; sicchè le strade banno l'apparenza di fiumi, Dal dicembre all'aprile ci è l'estate, che consiste in una continuazione di caldo eccessivo ed invariabile. Gli alberi più grandi sono il caobo o sia acaju, il cedro, la maria e l'albero del balsamo. Del primo si fanno le canoe ele barche che servono per pescare e pel traffico che si fa per la cota e sul fiume. La maria e l'albero del balsa:no,

oltre l'utilità del loro legname, il quale è compatto, odoroso e di bella grana, stillano quel balsamo 'ammirabile, che vien chiamato olio mar a e balsamo del Tolu, così detto dal villaggio adjacente, dove si trova in maggior quantità. Vi sono ancora tamarindi, papayo, guabo, cassia, varie spezie di palme e manzanillo, notabile per li suoi frutti che sono velenosi, e dei quali il solo an . tidoto è l'olio comune. L'orzo, il frumento sono quivi poco conosciuti; il mais ed il riso, di cni si fa il pane, abbondano forse anche all'eccesso. Il paese produce altresì zucchero e cotone in grandissima quantità ed eccellente caccao. Gli animali domestici che qui si trovano sono la vacca ed il majale: dicesi che la carne di quest'ultimo superi la migliore di Europa. Il pollame, i piccioni, le pernici, le oche sono buonissime ed in grande abbondanza. Vi è ancora gran quantità di cervi, conigli e cinghiali : le tigri fanno quivi gran strage: vi sono volpi, armadillos o sieno lucertole squamose, scojattoli ed una varietà innumerabile di scimie.

(Cartagena capitale è una delle più ricche e delle più importanti città dell' America meridionale: in questi ultini anni s'ingrandi e si abbelli di molto: ha una sede episcopale, una università, un porto sicuro e profondo, difeso da parecchi forti; ma l'insalubrità de' suoi contorni è la miglior difesa contra un esercito nemico: la popolazione è di 25,000 anime.

( VULCANO D'ARIA DI TURBACO ) Onde evitare il caldo eccessivo e le malattie che regnano durante l'estate a Cartagena delle Indie e sulle aride coste di Barù e di Tierra-Bomba, gli Europei non avvezzi al clima s'internano nel villaggio di Turbaco. Questo picciolo villaggio Indiano è posto su di una collina all' ingresso di una maestosa foresta che si estende verso il sud e l'est fino al canale di Mohatès ed il fiume della Maddalena. Le case sono per la maggior parte di bambù e coperte con foglie di palma. Qua e là zampillano limpide acque da una roccia calcarea che contiene molti frantumi di corallo petrificato: esse sono ombreggiate dall' anacardium caracoli, albero colossale, cui gl' indigeni attribuiscono la proprietà d' attrarre da longi i vapori sparsi nell' atmosfera. Gl' indigeni di Turbaco che accompagnavano De-Humboldt gli parlavano spesso di un terreno paludoso, situato nel mezzo di una foresta di palme, e appellato dai creoli, i piccioli vulcani, los Volcancitos. Essi raccontavano che, secondo una tradizione conservata fra loro, questo terreno era stato una volta infiam mato, ma che un buon religioso, parroco del villaggio, e noto per la singolare sua pietà, era giunto colle frequenti aspersioni d'acqua henedetta a spegnere il fuoco sotterraneo; ed aggiugnevano che da quel tempo in poi il vulcano di fuoco era divenuto un vulcano d'acqua, volcan de agua. Senza prestar fede a tali bizzarri racconti, noi ci facemmo condurre, dice De-Humboldt, ai Volcancitos de Turbaco, e questa gita ci palesò dei fenomeni ben più importanti di quelli che ci aspettavamo.

I Volcancilos sono situati a 6m. metri a leresta che abbonda di alberi da cui stilla il balsamo di Tolio, di gustavia a fiori di ninfea e di cavallinesia mocundo, le cui frutta membranose e traspurenti s'assonigliano a lanterne sospese all' estremità dei raui. Il terreno s' innalza gradatamente a quaranta o cinquanta metri d' altezza al di sopra del villaggio di Turbaco; ma il suolo essendo per ogni dove coperto di vegetabili, non si può distinguere la natura delle roccie sovrapposte al caicario conchigliaceo.

Nel centro di una vasta pianura circondata di bromelia karatas s' innalzano da diciotto a venti piccioli coni la cui altezza giugne a sette od metri. Questi coni sono formati di un'argilla gia-nerognola: alla loro sommità trovasi un'apertura piena d'acqua: all'avvicinarsi di quei piccioli crateri si ode interpolatamente un rumore cupo e forte che precede dai 15 ai 18 secondi lo sviluppo di una grande quantità di aria. La forza colla quale quest' aria s' innalza sopra la superficie dell'acqua può far supporte che nell'interno della terra soggiaccia ad una grande pressione. De-Humboldt contò generalmente cinque esplosioni in due minuti. Questo fenomeno è spesse volte accompagnato, da un'eruzione di fango. Gli Indiani assicurano che que' coni non rangiano sensibilmente di forma nello spazio di un gran numero di anni; ma pare che la forza d'ascensione del gaz e la frequenza delle esplosioni variino a seconda delle stagioni. La causa fisicadi questo fenomeno venne discussa dal De-Humboldt nella Relazione storica del suo viaggio nell' interno del nuovo continente.

Santa-Marta, in salubre situazione, ha un porto sicuro, spazioso e ben difeso. La provincia di Santa Marta è fertilissima, ha miniere d'oro e di argento, saline abbondanti, fabbriche di cotone e di vasellame di terra. Rio de la Hacha, posto in riva al mare in un fertile terreno, s'arricchiva altre volte per la pesca delle perle.

( CITTA' DELL' INTERNO. ) Al sud est di Santa-

CARACAS, NUOVA CRANATA EC 79
Fè di Bogota e nell'interno del paese trovasi la
provincia di San-Juan de los Llanos, le cui sterili
ed ardenti pianure furon già da noi descritte. Ma
verso il mezzogiorno troviamo più belle provincie
e qualche considerabile città.

( POPAYAN. ) Popayan è posta in una pittoresca situazione sul fiume Cauca, alle falde dei Vulcani di Suroco e di Sotaca, coperti di neve.

(COME QUESTO PAESE FU SCOPERTO, CONQUISTATO E POPOLATO. ) Tutto il paese compreso nel governo di Popayan, od almeno la maggior parte venne conquistata dal celebre Adelantado Sebastiano di Belalcazar. Questo generale ch' era in allora Governatore della provincia di Quito, avendo udito che nelle parti settentrionali erano contrade non meno estese nè meno ricche di quelle del suo governo, deliberò di conquistarle. Parti quindi alla testa di 300 soldati Spagnuoli, cominciò la sua spedizione nel 1536, sforzò tutte le gole custodite dagli Indiani, e diede battaglia ai due più potenti Caracas, l' uno de' quali era appellato Calambas e l'altro Popavan, il cui nome restò a tutto il paese di questo governo ed alla capitale. Que' due capitani Indiani erano fratelli, e tutti e due celebri pel loro valore. Belalcazar li vinse, s' impadroni del loro paese, e la fama della sua vittoria spaventò si fortemente i popoli vicini che si sottomisero volontariamente al Re di Spagna cui giurarono obbedienza. Egli, dopo varie favorevoli e triste vicende avendo posto fine alla guerra con una battaglia decisiva. stabilì la sede del dominio Spagnuolo in quelle contrade nel mezzo del paese conquistato, luogo assai piacevole per la bellezza delle campagne, per la fertilità delle terre e per la salubrità dell'aria. Nel 1537 gettò i fondamenti della prima città, che conserva tuttavia il nome di Popayan.

Mentre Belalcazar occupavasi nell' edificazione di questa città, ebbe contezza da'suo uffiziali che il paese conteneva considerabili ricchezze: quindi egli parti per esaminarle personalmente e per accrescere il numero delle colonie. Essendo arrivato a Cali nel paese degli Indiani Gorroni, fondò la città che conserva ancora lo stesso nome, benche da Michele Munnos sia stata trasportata altrove, attesa l'estrema insalubrità dell'aria. Da Cali passò in altre terre nelle quali fondò una terza città sotto il nome di Santa-Fè d'Antioquia; in tal guisa egli popolò tutto questo paese.

Popayan per la prima ricevè il titolo di città nel 1538: essa è di mediocre grandezza, fabbricata in una pianura; ha larghe e dritte strade, case di mattoni crudi, delle quali la maggior parte ha un piano oltre il piano terreno. Vi si eressero molti conventi ed una cattedrale. Il Governatore vi tiene la sua residenza ordinaria e dirige gli affari politici, civili e militari: egli è il capo del corpo di città composto di due Alcaldi ordinarii e di un numero conveniente di Regidor, come nelle altre città. Fiorisce pel suo commercio intermedio con Quito e Cartagena, ed è popolata da venti mila individui.

(ABITATORI.) A Pópayan, siccome pure a Cartagena ed altri luoghi in cui trovansi molti Negri, la maggior parte del volgo è un miscuglio di sangue Spagnuolo col sangue Negro, e ciò dipende dall' avere ognuno degli schiavi Negri si per la colivazione delle terre che pel lavoro delle miniere; e dall' esservi pochi Indiani in paragone delle sitre provincie. Secondo Ulloa si annoverano a Popayan dalle 20 alle 25m. anime, e molte famíglie Spagnuole, fra le quali se ne distinguono circa 60 di

CARAGAS, NUOVA GRANATA EC. 81 antica nobiltà. È cosa rimarcabile che mentre il numero degli abitatori diminuisce in molte altre

città delle Indie, si aumenta continuamente in Popayan; ciò che deve attribuirsi alle abbondanti miniere d'oro di questo distretto che danno la sussi-

stenza ad un gran numero di persone.

( CITTA' DI PASTO. ) Pasto, picciola città, sta alle radici di un terribil vulcano, ed è cinta di folte boscaglie, fra pantani ove le mule affondano sino alla metà del corpo. Non vi si giugne che per profondi e stretti burroni come le gallerie di una miniera. Tutta la provincia di Pasto è un altipiano gelato quasi più alto del punto sino al quale può durare la vegetazione, e cinto di valcani e di solfanerie che mandano continui vortici di fumo. Gli infelici abitatori di que' deserti non hanno altro alimento che le patate, e, se ne mancano, vanno fra i monti a mangiare il tronco di un picciol albero detto achupalla; ma siccome anche l'orso delle Ande ne fa suo cibo, così debbon talvolta contendere con quel feroce animale il solo alimento che diano loro quelle elevate regioni.

(Vernice del Partido di Pasto.) Ci si racconta da Ulloa che nel distretto o Partido di Pasto trovansi certi alberi, dai quali stilla continuamente una gomma o ragia appellata Mopamopa, con cui gli abitatori soglion vernicare il legno: questa vernice è si bella e si permanente che la stessa acqua bollente non può nè staccarla nè appannarla. La maniera di darla consiste nel mettere in bocca un pezzo di ragia, e dopo di averla disciolta colla saliva, distenderla sul legno col pennello ed applicarvi col medesimo quel colore che si vuole: in tal guisa si forma una vernice bella e stabile come quella della Cina. Le opere così vernicate dagli Indiani

hanno un grandissimo spaccio a Quito.

(Pacvincia di Choco.) La provincia di Choco sacebbe non meno ricca per le sue miniere, che per la fertilità de' snoi colli e l' ottima qualità del sno caccao, se un clima nuvoloso ed ardente non ne tenesse sgraziatamente lontana l'industria umana.

(Isola Gorcone.) L'isola di Gorgone nella baja di Choco, ove Pizarro si rifuggi coi dodici compagni che gli restaron fedeli, è più abitabile del vicino continente. Nell'interno della provincia di Choco, il burrone di Raspadura unisce le sorgenti vicine del Rio-Noanama, chiamato anche Rio-San-Juan, e del picciolo fiume di Quito. Quest'ultimo riunito ai due altri forma il Rio-Atrato che si getta nel mare delle Antille, mentre il Rio-San-yuan va nel grande Oceano

(Canal. DI RASPADURA.) Un frate di grande attività, curato del villaggio di Novita, fece scavare da' suoi parrocchiani un picciolo canale nel burrone di Raspadura. Col mezzo di quel canale, che in occasione di abbondanti pioggie, diviene uavigabile, alcune canoe cariche di caccao vennero da un mare all'altro. Questo picciolo canale che sussiste dal 1788, congiunge sulle coste de' due Occani due punti lontani l'uno dall'altro 75 leghe.

(Quiro.) La provincia di Quito confina a settentrione con Popaya; a uezzodi col Perù e Chachapyas; a l'evante col finme delle Amazoni ed a ponente col mare del sud che la chiude dal golfo di Piura fino alla baja di Gorgone. Ulloa la fa lunga Goo leghe da levante a ponente, e 200 larga; ma i migliori geografi ne scemano d'assai queste misure. La famosa città di Quito, antica capitale della seconda Monarchia Peruviana, sorge sull'Ande a 1480 tese dal livello dell'Oceano.

( STORIA DELLA CONQUISTA PEL REGNO DI QUITO.)

Il regno di Quito fu sottomesso al giogo degli Inca da Huayana Capac figliuolo dell' undecimo Inca Tupac Yupanqui, il quale dopo varie sanguinose battaglie oude fiaccar l'orgoglio del Monarca di Quito e tirarlo a patti amichevoli, mori senza poter nulla ottenere. Huayana Capac che succedette a suo padre, era già stato negli ultimi due anni impiegato in questa guerra, dove avea dato, in età di soli vent' anni, grandi prove di valore. Appena salito al trono, si mise in campagna con prodigioso esercito, strinse da ogni parte gli ostinati e bellicosi nemici, tolse loro parecchie province, e li ridusse a tale estremo, che il Re di Quito stanco e pressochè disperato, si ammalò e morì di dolore. Estinto il capo, restarono in confusione i suoi generali e in disputa pel comando : indi l'un dopo l'altro caddero sotto i Peruviani. Così fu sottomesso il regno di Quito dopo una guerra di tre anui sotto Huayana Capac, e di più di due sotto il governo di suo padre.

Narra Garcilasso de la Vega che Huayana Capac avendo fra gli altri figli Halta-Hualpa cui portava grande amore per le eccellenti sue qualità, indusse il suo figlio primogenito Huascar a cedere al suddetto il regno di Quito; che Halta-Hualpa essendo divenuto Re si rivoltò dopo la morte del padre contra suo fratello, che s'impadroni di tutto l'impero, e fece morire Huascar; na che Dio suscitò Don Francesco Pizarro per far soffrire la stessa pena a questo ingrato e crudel Principe; che Pizarro incaricò della conquista di Quito Sebastiano di Belalcazar, il quale avendo sconfitti gli Indiani; s'impadroni del regno, ne riedificò la capitale ch'era stata rovinata, che la popolò di Spagnuoli

84. CARACAS, NUOVA GRANATA EC. nel 1534, e le diede il nome di S. Francesco di

Quito. ( CLIMA E VEGETAZIONE. ) Secondo Ulloa il caldo vi è assai tollerabile, benche nel centro della zona torrida, e in alcune altre parti sia acuto il freddo; mentre altri luoghi della provincia godono perpetua primavera, essendo coperti sempre di verdura i campi e smaltati di fiori del più vivo colore, massime nei contorni di Quito, dove è perpendicolare il sole, e dove la stagione non varia mai. La ragione si è ch'essendo il paese estremamente alto, i venti sono più sottili, più rara l'atmosfera, più naturale la congelazione, e men veemente il calore; le mattine sono fredde, caldo il mezzogiorno, di piacevole temperatura le notti, e si uguali le stagioni, che in tutto l'anno appena se ne sente qualche differenza. Eppure in questa provincia trovansi tutte le gradazioni di temperatura secondo la situazione delle terre. In una parte i monti sono coperti di neve e di ghiaccio, mentre le valli sono abbruciate dagli intensi raggi solari, ove s'affollano dense nebbie soffocanti che le inondano di pioggie. In un'altra parte sabbie, luoghi sterili, aria cattiva: altrove, giardini, belle e fertili campagne, aria salubre. Dintorno alla capitale, il curioso Europeo ammira i fiori che sbucciano per supplire a quei che languiscono, e mantener sempre bello lo snialto dei campi. È rispetto alla fer-tilità dei grani, si semina e si raccoglie all' istesso tempo; il grano appena seminato, germoglia; quello da più tempo già spiga, mentre l'altro già maturo aspetta la falce : talchè sul pendio dei colli si veggon ad un tempo le bellezze delle quattro stagioni. Ma si vaga scena osservasi soltanto nel territorio della capitale, e in altri pochi luoghi; appena abitabile.

Cosi il De-Ulloa, ma il geografo Malte-Brun ci assicura che questa città ora più non gode della perpetua primavera che pareva doverle toccare in sorte in quella situazione.

( TREMUOTO E CANGIAMENTO DI CLIMA. ) Il cielo, egli dice, è divenuto tristo e nuvoloso, ed aspro alquanto il freddo dal 4 febbrajo 1797, epoca in cui un terribile tremuoto sconvolse l'intera provincia di Quito, e fece perire in un solo istante 40m. uomini. Tale fu il cangiamento di temperatura, che il termometro vi sta per l'ordinario a quattro gradi sopra lo zero, e non giugne che di rado ai 16 o 17, mentre Bouguer lo vedeva costantemente ai 15 o 16. D'allora in poi i tremuoti sono colà quasi continui. Tuttavia gli abitatori di Quito ad onta de' pericoli e degli orrori di cui gli ha attorniati la natura, sono gioviali, amabili, vi-vaci, e non respirano che il lusso e la voluttà; non è possibile forse trovare un luogo ove regni più di là un gusto deciso e generale pei piaceri. Ma de'loro costumi parleremo più dissuamente dopo di aver data la descrizione della città.

( DESCRIZIONE DELLA CITTA' DI QUITO. ) Quito è una città nobile, vasta e popolosa posta sul pendio dell'alto monte Pichinca circondata dai colli e fabbricata sopra altri colli formati dai varii crepacci appellati Guarcos che sono le valli del Pichinca. Questi crepacci la traversano dall' una all'altra estremità, ed essendo alcuni assai profondi, fu necessario formarvi sopra delle volte per eguagliare un po'il terreno; il che fa che la città sia fondata sopra molti archi, e che le strade vi sieno disuguali e irregolari. Rispetto alla grandezza, Quito potrebbe essere paragonata a una città d' Europa di second' ordine, e sembrerebbe assai più estesa se fosse situata in un terreno più eguale. Pare strano che siasi scelto un sito si incomodo, quando vi sono due bellissime pianure immediatamente contigue. Per avventura i primi conquistateri pensarono a conservare la memoria della propria conquista, più che alla vaghezza o al comodo, col fabbricare sul sito stesso dell'antica metropoli degli Indiani. Eglino certamente non pensavano che questa città dovesse diventare di sì gran considerazione; e perciò si contentavano di sostituire solidi edifizii alle fragili case che sussistevano, e insensibilmente tali edifizii s'accrebbero. Essa fu in maggiore reputazione che di presente; poichè van decrescendo gli abitatori, e intere contrade di capanne Indiane sono già abbandonate e in rovina.

La principal piazza è di figura quadrata, hella e spaziosa; è ornata di cospicue pubbliche fabbriche, fra le quali si distinguono la gran cattedrale, il palazzo dell' Andienzia, il palazzo vescovile e quello della città; il centro è occupato da una bellissima fontana. Ma il palazzo dell' Audienzia che dovrebbe essere il principale ornamento, la sfigura, poiché è in parte rovinato, nè si pensa a ripararlo. La disnguaglianza delle strade impedisce l' uso delle carrozze: la persone di un grado distinto camminano con un servo che lor porta l'ombrello, e le dame si fan portare in una sedia. Oltre la gran piazza, avvene due altre pure spaziose e molte altre picciole, dove stanno cittadini assai doviziosi. In queste è situata la mag-gior parte dei conventi, i quali fanno bella figura colle loro facciate e porte di vaga struttura ed ornate di varii fregi: il convento de' Francescani, fabbricato di viva pietra, si distingue fra gli altri. I materiali da fabbrica sono generalmente adobes, o mattoni crudi e di creta, legati insieme con una certa sostanza, detta sangogna, specie di calcina di straordinaria durezza usata dagli antichi Indiani.

(TRIBUNALI EC. ) L' Audienzia reale è il primo tribunale di Quito, che venne ivi stabilito fin dal 1563: esso è composto di un Presidente, il quale è anche Governatore civile della provincia; di quattro auditori, che pur sono giu-dici civili e criminali, e di un fiscal regio, che oltre alle cause portate all' Audienzia, soprantende a quanto risguarda le rendite. Ci ha parimente un altro fiscale, detto Protector de los Indios, che sollecita per gli Indiani, e quando lor si fa torto. piatisce in loro difesa. La giurisdizione di questa corte abbraccia tutta la provincia, nè se ne può appellare che al consiglio supremo delle Indie, e solamente in caso di denegata giustizia o di notoria ingiustizia. Così dice De-Ulloa, ma abbiam ragione di credere che si possa appellare al vicerè e al suo consiglio. Ci ha anche una camera di finanza, e le rendite che si ricevono dalla medesima, sono prodotte dai tributi degli Indiani, dalle tasse e dogane, e con queste si pagano ogni anno i salarii degli uffiziali di questa provincia. e di quella di Cartagena e di Santa-Marta. Eravi eziandio una tesoriera per ricevere gli effetti delle persone morte, i cui eredi sieno in Ispagna, istituzione antichissima in tutte le Indie, ma ora è divenuta argomento di slealtà, di frode e d'oppressione.

( CHIESE E FUNZIONI. ) La chiesa cattedrale consiste nel Vescove, decano, arcidiacono, cantore, 88 CARACAS, NUOVA GRANATA EC.

tesoriere, instruttore o Doctoral, penitenziere e
tre canonici.

(Processione Eucanistica.) La processione Eucanistica si fa con infinita pompa e magnificenza a Quito. Nelle strade ove passa, ogni casa è ornata di ricchissime tappezzerie, e superbi archi trionfali sono eretti con altari, a certe distanze, più alti che le case, nei quali siccome sopra gli archi, si mette un'immensa quantità di vasellame d'oro e d'argento e di pietre preziose. Questo splendore, accompagnato dal magnifico abbigliamento delle persone che vanno in processione, rende tutto estremamente solenne.

( DANZA DEGLI INDIANI IN TALE OCCASIONE. ) Sogliono gli Indiani celebrare una strana danza in sì fatta occasione. Un mese avanti questa festa, il parroco sceglie un numero d' Indiani per ballerini; e questi subito cominciano quelle danze, cui usavano eseguire avanti la loro conversione al Cristianesimo a suon di flauto e tamburino. Il ballo consiste in certe strane capriole e contorsioni. Alcuni di prima della solennità si vestono in giubbetto, camicia e sottana da donna, cui eglino elegantemente adornano; e sopra le calze portano certi stivaletti tagliuzzati ai quali appiccano molti campanelli che suonano ad ogni movimento. Copronsi il capo e'l viso con maschera di fettuccie a varii colori, per parer tanti angeli, ed uniti in compagnie di otto o dieci cadauna corrono tutto il giorno per le strade, contentissimi del tintinnio dei campanelli, e sovente fermandosi a divertire col ballo i forestieri, ed a ricever l'applauso degli spettatori Ciò fanno senza paga o vista alcuna d'interesse, stimandolo pio dovere, continuando cosi, senza mai stançarsi, o pensare alle loro famiglie,





CARACAS, NEOVA CRANATA EG: 89 per due settimane avanti, e in mese dopo la gran festa comechè d' un di all'aitro vadansi scemando i loro ammiratori. Essi vestiri in tal foggia fan di se pubblica comparsa in tutte le altre processioni, siccome pur anche alla corsa de tori, reputate grandi solemita, perchè vengono dispensati dal lavoro.

(Funenall.) L'ostentazione degli abitatori di Quito nei huerali è si straordinaria, che mo le faniglie distinte garegiano in pompa. Può dirsi, come osserva De-Ulloa, che s'affatichino ad arricchire nell'unica mira di scialacquare tesori in siffatte occasioni.

(COSTUMI ED USANZE DEGLI ABITATORI.) La città di Quito è assai popolata: si annoverano delle fiamiglie molto distinte fra gli abitatori; ma il numero di queste famiglie non è grande in proporzione dell' estensione della città, in cui il numero de' poveri e delle persone della classe media è grandissimo. Queste famiglie devono la loro origine od ai primi conquistatori, o ai Presidenti o ad altre persone raggnardevoli venute dalla Spagna in diverse occasioni. Queste case sono conservate nel loro datto, senza apparentarsi con persone dozzinali.

(ABITATORI DIVISI IN QUATTAO PARTI.) Gli abitatori di bassa condizione possono essere divisi in quattro classi, cioè gli Spagnuoli o bianchi, i Meticci, gli Indiani od indigeni, ed i Negri e loro discendenti, i quali non sono in gran numero in paragone di alcune altre città delle Indie; non essendo facile il vondurre i Negri fino a Quito, perchè gli stessi Indiani coltivano le terre nel loro paese. Tutte queste classi unite compongono, secondo i registri delle parrocchie, la popolazione dalle 50 alle form. anume.

W Il Cost. America

(Lono ESERCIZII.) Fra queste quattro classi d'abitatori, gli Spagnuoli sono i primi in dignità, ma sono altresì i più poveri, disprezzando essi il lavoro delle loro mani, poichè credono coll'esercizio di una professione o di un mestiere d'avvilire la loro dignità, la quale consiste nel non essere nè neri, nè bruni, nè di color di rame. I Meticci meno orgogliosi si applicano alle arti, e divengono orefici, pittori e scultori; lasciando però agli Indiani i mestieri troppo meccanici e meno apprezzati. Essi attendono alle arti più nobili, siccome la scultura e la pittura, e si vide ben anche un Meticcio chiamato Mihnel de Santiago si riputato in quest' ultima, che a gran prezzo comperavansi le sue opere in Ispagna ed anche in Roma. Le belle pitture e sculture di Quito sono tanto più maravigliose in quanto che quegli artisti sono privi di molti dei migliori strumenti. Bisogna però confessare che hanno un' estrema inclinazione alla infingardaggine, che suol formare il vero carattere dominante, in guisa che spesse volte abbandonano il loro lavoro e passeggiano pel corso di molti giorni nelle contrade senza applicarsi a nulla. Gli Indiani sono soggetti allo stesso difetto.

(Lono ABITI.) Gli abitatori di Quito si vestono in una foggia un po'diversa da quella degli Spagnuoli ; gli uomini però assai meno che le donne.

( ABITI DEGLI UOMINI. ) Quelli portano sotto la cappa una casacca senza pieghe che loro scende fino alle ginocchia, maniche senza mostre, aperte dai lati, e soglion mettere per ornamento sopra tutte le cuciture del giustacuore e delle maniche due file di bottoni.

(ABITI DEGLI SPAGNUOLI. ) In tal maniera presso a poco sono vestite tutte le persone di un grado CARACAS, NUOVA GRANATA EC.

distinto, usando pei loro abiti magnifiche stoffe di oro o d'argento, panni finissimi, in somma le più

belle manifatture di lana e di seta,

( ABITI DE' METICCI. ) L'abito dei Meticci è di panno nazionale e tutto di colore azzurro; e benchè gli Spaguuoli di bassa condizione procurino distinguersi dai suddetti o pel colore o per la qualità del panno, pure trovasi generalmente poca differenza fra gli uni e gli altri.

(ARITI DEGLI INDIANI. ) L'abito degli Indiani è singolare pel suo poco o niun pregio: essi portano della cintura fino a mezza gamba una specie di calzone di tela bianca di cotone, la cui parte inferiore è aperta ed ornata all' intorno di un merletto proporzionato alla rozzezza della tela. La maggior parte non porta camicia, ma copresi il corpo con un farsetto di cotone nero tessuto espressamente per tal uso. Questo farsetto ha la forma di un sacco pel cui fondo sono tre buchi, l'uno nel mezzo pel quale passa la testa, e gli altri due nei lati , pei quali passano le braccia che rimangon nude, ed il corpo è coperto dal farsetto fino alle ginocchia. Vedine la figura nella Tavola 2. n. 1. Sopra questo mettono un Capisaro che è una specie di mantello di saja, nel cui mezzo havvi un buco pel quale passa la testa cui sogliono coprire con un cappello fabbricato nel paese. Questo è l'abito che gli Indiani non abbandonano mai nè anche per dormire e che non cangia mai di moda: essi non copronsi le gambe nè portano scarpe tanto ne' paesi freddi che ne' caldi. Gli Indiani che sono un po'ricchi e specialmente i barbieri e que'che cavan sangue distinguonsi dagli altri pei loro calzoni di tela più fina, e per le camicie che portano senza maniche. Intorno al collo del farsetto

lonio d'oro o d'argento, ( VESTI DELLE DONNE SPAGNUOLE. ) L'abito delle donne consiste in un Faldellin o gonnella aperta sul davanti coi due lati che s'incrocicchiano l'uno sopra l'altro: essa è guernita di liste di un' altra più ricca stoffa larga mezza auna, e queste liste sono caricate di fini merletti, di frangie di oro e d'argento e di bellissimi nastri, le une e gli altri disposti con tant'arte e simmetria, che rendono quest' abito assai vago e brillante. Vedi le figure nella Tavola suddetta. Sul corpo soglion porre una camicia che non giugne che alla cintura, e qualche volta una giubba ornata di merletti senza fibbiaglii, con una mantellina di bajetta che copre il corpo fino ai lombi, e che consiste in un'auna e mezza di questa stoffa in cui s'avviluppano, e tale quale essa fu tagliata dalla pezza. Elleno impiegano molti merletti nel loro acconciamento, che guerniscono di ricche e preziose stoffe; ed usano portare i loro capelli in treccie, colle quali formano una specie di cercine, incrocicchiando le treccie l'una sopra l'altra vicino alla cervice : poscia si cingono due volte la testa di un nastro detto Balaca, cui annodano vicino alle tempia ove incontransi le due estremità. Questo nastro è spesso guernito di diamanti e di fiori che fanno un bellissimo effetto. Qualche volta prendono il manto CARACAS, NUOVA GRANATA EC. 93
per andare alla chiesa, e la Basquigns o giubba
rotonda; ma generalmente vi vanno in mantellina.

(METICCIE.) Le donne Meticcie non si distinguono dalle Spagnuole, in quanto all'abito che per la qualità delle stoffe, e che per andar le povere a piedi nudi, siccome pure gli uomini della stessa casta di miserabil condizione.

(INDIGENE. ) Le indigene hanno due sorta di abiti, che siccome quelli degli uomini della loro casta, non esigono grande apparecchio. Le mogli delle persone un po'agiate, e le giovani Indiane appellate Chinas perche servono in buone case o ne conventi delle monache, sono vestite di una specie di giubba assai corta, e di una mantellina tutta di bajetta. Le indiane dozzinali portano un sacco di una forma e di una stofta eguale alle camiciole degli Indiani : elleno lo chiamano Anaco , e lo tengon fermo sulle spalle con due grosse spille dette Tupo Q Topo. L' Anaco delle donne è più lungo delle camiciuole degli uomini, e giugne fino alle gambe. Vedine la figura nella suddetta Tavola. Elleno non fanno altra cerimonia fuor che quella di mettersi una cintura sopra di questo sacco. ed invece della mantellina portano sul collo un pezzo della medesima stoffa e nero, cui danno il nome di Lliclla; le loro braccia e le loro gambe sono

(Vestire dell'Indiane d'alta condizione.) Le Caciche, cioè le mogli dei principali Indiani, Alcaldi, Governatori ec., vestonsi in una terza maniera, che è composta delle due precedenti, e che consiste in una specie di giubba di bajetta, tutta guernita all'intorno di nastri, sopra la quale mettono invece dell'Anaco una veste nera detta Acso; scendente dalla cervice al basso; essa è aperta da

nude.

un lato, piegata dall'alto al basso, e cinta sopra le coscie da un cordoncino in guisa che non s' incrocicchia come la giubba o Faldellin. Invece della Lliclla portata sulle spalle dalle Indiane di bassa condizione, elleno ne portano una assai più grande che scende dal collo fino all'estremità del Faldellin, e l'assicurano sul petto con uno spillone d'argento chiamato Tupu. Copronsi il capo con un pannilino bianco, piegato a più doppii, la cui estremità pende di dietro, e a tale pannilino danno il nome di Colla; se ne servono per ornamento, per distinguersi dalle altre e per guarentirsi dal sole; ma ciò, che più di tutto le discerne delle altre si è ch'elleno portano le scarpe. Quest'abito, siccome pur quello degli altri Indiani e delle altre Indiane, non differisce dalla foggia di vestire usata ai tempi dei loro Inca. I Cacichi non sono al presente vestiti diversamente dai Meticci : eglino portano la cappa, il cappello e le scarpe; questo è ciò che li distingue dagli Indiani di bassa condizione.

( ACCONCIATURA DE' CAPELLI. ) Gli Indiani hanno la testa ricca di capelli cui non tagliano mai, ed hanno per uso di lasciarli ondeggiare sulle spalle : le donne li legano con un nastro, portano sulla fronte quelli della metà della testa in avanti, tagliandoli all'altezza delle ciglia da un orecchia all'altra. Elle no sogliono risguardare i capelli siccome parte di se stesse, e pensano che la più grave ingiuria che loro possa farsi sia il privarle della chioma.

( BARBA. ) I Meticci per distinguersi dagli In diani si tagliano tutti i capelli, ma le donne della medesima casta non imitano il loro esempio. Gli Indiani, dice Ulloa, non hanno barba; ed io credo che non si vorrà dare tal nome ad alcuni peli corti ed assai rari che nascon loro qua e là in età avanzata, nè gli uomini nè le donne non hanno mai quella lanugine che dovrebbero aver generalmen-

te dopo di esser giunti alla pubertà.

(OCCUPAZIONI. ) Le persone distinte si applica . no allo studio della filosofia e della teologia; alcuni studiano la giurisprudenza senza però farne professione: riescon bene nelle scenze, na sono ignorantissimi nelle materie politiche, nella storia e nelle umane lettere che tanto contribuiscono a formare lo spirito e ad elevarlo ad un certo grado di perfezione. Le donne congiungono alla vaghezza della loro figura un carattere di dolcezza che è generale a questo sesso in tutte l' Indie. I figliuoli sono, per così dire, allevati sotto le ali delle loro madri, e l'educazione che ne ricevono è atta soltanto ad inspirare loro i sentimenti di vanità; l'amore smoderato che loro portano, gingne fino a velare ai medesimi i toro vizii, ciò che cagiona la perdita delle gioventù, la rovina de' buoni costumi e lo scoglio della ragione. L'unico esercizio delle persone di condizione distinta e che non sono occupate in cariche ecclesiastiche, consiste nel visitare a quando a quando le loro campagne rimanendovi durante il tempo del ricolto. È cosa assai rara che tali persone si applichino al commercio.

Questa generale scioperatezza, che è una conseguenza della naturale infingardaggine, la maucanza totale d'educazione nelle persone plebee e l'ozio, accrescono sempre più il gusto generale in

tutte le Indie pei balli detti Fandangos.

(Danze.) Queste danze sono più frequenti e più licenziose a Quito che in nessun aitro luogeo gli atteggiamenti indecenti sono portati al più aito grado d'abominazione che si possa immaginare, ed uguale è lo scandalo che ne deriva. Questa sorte di divertimenti sono celebrati con una grande profusione d'acquavite. E quat vizii non devono regnare in un paese, nel quale la maggior parte degli abitatori non è occupata in cosa alcuna che possa allontanare l'immaginazione dagli oggetti che la seducono?

(GIUCCO.) L'ubbriachezza ed il giucco sono due passioni dominanti in questa città. Le persone più ragguardevolie più rispettabili per le loro cariche non ne vanno esenti, e la plebe seguendo un tal esempio giucca tutto quello che si trova avere; le une perdono tutti i loro possedimenti, e l'altra per fino gli abiti che porta, e qualche volta anche quelli della moglie.

(Furri.) Gli indigeni dimostrano una grandisma inclinazione al furto, e rubano ordinariamente con molta destrezza. I Meticci, benchè naturalmente infingardi, sono nulladimeno arditissina borssiuoli. Si gli Iudiani che i Meticci e tutta la canaglia di Quito non credono che sia rubare il

portar via dei commestibili.

(Guavaquil.) Guayaquil è un porto di mare e cantiere di costruzione ad un tempo assai comodo, attesa la vicinanza de' boschi. Vi si fa gran commercio di cambio fra i porti del Messico e

quelli del Perù e del Chili.

(CITTA' DI GUANAQUIL QUANDO FONDATA.) Benche non si sappia indicare con certezza il tempo in cui si comincio a fabbricare Guayaquil, pure si sa ch'essa fula seconda città fondata dagli Spagnuoli, non solo in questa provincia, ma in tutto il regno del Perù; poichèsecondo le antiche memoria conservate negli archivii della medesima, la sua fondazione viene immediatamente in seguito a quel-

la della città di Picera. Ora questa essendo stata fondata nel 1532, e la città di Lima nel 1534 e o secondo altri nel 1535, ne segue che nell'intervallo di questi due anni sieno stati posti i primi fondamenti di Guayaquil sotto la condotta dell'Adelaviado Belalcazar. Breve però ne fu suna durata, poichè gli Indiani, dopo varii insulti, la presero, la devastarono. Nel 1537 il capitano Prancesco de Orellana la riedificò situandola sul golfo di Charopoto, nel luogo, presso a poco ora occupato dal villaggio di Monte-Cristo; poscia essa venne ristabilita ove travasi presentemente, cioè sopra la riva occidentale del finue Cuayaquil.

(CLIMA.) Benche il clima di questo paese non sia meno caldo di quello di Panama e di Cartagena, ci ha però una cosa particolare, che gli uomini sono di diversa carnagione; e se un autore, dice Ulloa, ha chiamato questo paese i Paesi-Bassi Equinoziali per la somiglianza della sua situazione coi Paesi-Bassi d'Europa, si può con altrettanta ragione dargli questo noine per la somiglianza del colore degli abitatori. E di fatto, se si eccettuano i mulatti, tutti gli altri sono biondi, ed hanno i lineamenti del viso si perfetti, che superano in bellezza non solo tutti gli altri altratori della provincia di Quito, ma anche quelli di tutto il Perù.

(Vecerazione.) La vegetazione de' contorni, dice De Humboldt, è di una maestà superiore àd ogni descrizione: vi abbondanò le palme, le scitaminee, le plumeria e le taberna montana. Don Alcedo dice trovarsi nella provincia di Guayaquil una specie di legno solido e forte, che vien preferito per la costruzione de' piccioli bastimenti, spezialmente per la chiglia, perchè è incorruttibile, e più d' ogni altro resiste ai vermi, ed è facile da lavo-

98 CALACAS, NUOVA GRANATA EC. rarsi, il suo colore è scuro carico, ed è chiamato guacapeli e guaranco.

( DESCRIZIONE DI GUAYAQUIL. ) Gli abitatori dell' antica città di Guayaquil essendo stati trasportati da Orellana, siccome abbiamo di già accennato, fabbricarono le loro case sul pendio di una collina detta Cerillo verde, e tal luogo si è quello chiamato presentemente città vecchia, Ciudad vieja. In appresso gli abitatori trovandosi da un lato troppo rinserrati dalla collina e dall'altro dagli esteros od ineguaglianze cagionate dalle acque che ne scavarono il terreno, hanno trovato conveniente non di abbandonare interamente il luogo, ma di fabbricare un' altra città in lontananza di circa 600 tese, e cominciarono a dar mano all' opera nel 1693 conservando la comunicazione colla vecchia città, mediante un ponte di legno lungo circa 300 tese, sul quale si passano senza incomodo gli avvallamenti che disgiungono le due città. Guavaquil è grande, perchè occupa la riva, dalla parte bassa dell' antica città fino alla parte alta della nuova, per lo spazio di mezza lega; ma la larghezza non è proporzionata, poiche tutti gli abitatori vogliono stare alla riva del fiume pel miglior prospetto, pel divertimento della pesca, e pel fresco venticello che viene dall' acqua. Tutte le case sono di legno; molte coperte di tegole; le più di stoppia; ma per evitare gl' incendii che sono stati frequenti il governo ordinò di coprir di tegole tutte le nuove case. Grandi sono le case, comode, belle, ornate di portici per potervi passeggiare nella stagione piovosa. Guavaquil è difesa da tre forti, due sul fiume vicini alla città, e uno di dietro; tutti di fortificazione moderna; fabbricati di grossi pezzi di legno durissimo e disposti in forma di palizzata gli uni negli altri.

99

(ABITATORI.) Guayaquil è popolata da circa venti mila anime, e vi è gran concorso di forestieri. Le persone più ragguardevoli sono gli Europei mariati e stabiliti nel paese; vi ha anche molti creoli ricchii il rimanente della popolazione è composto di varie caste, come nelle altre città da noi descritte. I cittadini capaci di portar l'armi sono divisi in diverse compagnie, secondo il grado; e sono sempre pronti alla difesa della città e dei loro proprii beni. Una di queste, tutta composta di Europei, è la più stimata, splendida e nimerosa. Il Corregidor comanda in capo, avendo sotto di se un colonnello, un maggiore e varii subalterni per disciplinare l'altre compagnie.

II De-Ulloa dopo di aver descritte le belle qualità personali, delle quali la naturà, siccome abiamo già accennato, fu liberale cogli abitatori di questa città, passa a lodare l' urbanità e la piacevolezza d' medesimi; qualità che inducono molti Europei, dopo di aver soggiornato per qualche tempo a Guayaquil, ad ammogliarsi ed a stabilirvisi. Il suddetto autore descrive poscia la foggia di vestire delle donne di questa città, e dice che quando vanno a far visite portano il fardellin uguale a quello usato dalle Spagnuole di Quito, di cui abbiamo già par-

( Vesti delle donne.) Quand'escono di casa, e che non vogliono mettere il manto, portano una cappa di bajetta di color di musco chiaro, guernito di velluto nero, ma senza meclettine altra cosa. Il loro collo, le loro braccia sono ornate di catene, di perle, di braccialetti e di bei lavori di corallo; alle orecchie portano pendenti carichi di pietre, cui sogliono aggingnere de' bottoncini di seta nera tutti guerniti di perle: essi sono chiamati Polizonès, e non si può veder cosa più bella.

lato.

CARACAS, NUOVA GRANATA RE.

( COMMERCIO ) Il commercio di Guayaquil può essere considerato sotto due diversi punti di vista; l'uno stabile consiste in produzioni e manifatture del paese; l'altro passeggiero che consiste in mercanzie straniere, alle quali Guayaquil serve come di scala per passare nelle provincie del Peru, di Terra-Ferma e di Guatimala. Il caccao deve essere risguardato come la principal produzione del ternitorio di Guayaquil; il legname ed il sale sono oggetti di non minor considerazione, ed a questo si deve aggiugnere il cotone, il riso ed il pesce salato. Finalmente tutta questa ginrisdizione di Guavaquil fa un gran commercio coi paesi di montagna, di buoi, vacche e muli cui le vaste sue campagne

alimentano in grandissima copia.

( LANA DI CEIBO. ) Sonovi anche altri oggetti di commercio di minor importanza, come il tabacco, la cera e la lana di Ceibo così appellata dal nome dell'albero che la produce. Quest'albero è molto alto e fronzuto; fra le sue rotonde foglie esce un picciol fiore in cui si forma una spezie di bozzolo della lunghezza di circa due pollici, e di uno circa di diametro: allorche il bozzolo è maturo si apre, a lascia vedere la lana che contiene, la quale si assomiglia ad un fiocco di cotone, ed è un po'rossa. Questa lana è assai più fina e più morbida del cotone, per la qual cosa gl'indigeni pensano comunemente che non si possa filarla. Ulloa però è di opinione che se mai si giugnesse a trovare il mezzo di filarla, potrebbe esser appellata seta e non lana di Ceibo. L'uso che se ne fa consiste nel riempier materassi e cuscini, alla qual cosa essa è più atta di qualunque altra materia si per la sua naturale morbidezza che per la facilità, colla quale essendo posta al sole s' innalza e si gonfia a segno da ren-

101

der la tela del materasso tesa come quella di un tamburo, senza che diminuisca di gonfiezza se vien poscia trasportata all'ombra, a meno che sia esposta all'umido, qualità contraria che serwe a comprimerla.

In cambio delle mercanzie che la giurisdizione di Guayaquii manda nelle più lontane provincie, essa riceve dal Perù vino, acquavite, olio, frutta secche; dalle provincie di Quito bajette, Tucuyos, farine, lardo, presciutto, eacio; dalla giurisdizione di Panama tutte le mercanzie che dall'Europa si mandano alle fiere d'America; dalla Nuova-Spagna ferro e cordame.

( NAVIGAZIONE DEL FIUME GUATAQUIL. ) Il fiume Guayaquil, la cui foce ha due miglia di larghezza è navigabile più di quattro leghe al di sopra della città; quindi essa è molto esposta alle depredazioni delle flotte nemiche. Nel 1687 fu presa e saccheggiata dai Francesi, che fecero prigionieri il Governatore e 700 nomini, i quali furono poi riscattati per 4,600,000 pezze da otto. Nel 1709 la prese il capitano Rogers e n' ebbe 30,000 pezze in prezzo di riscatto. Si naviga il detto fiume con vascelletti, canoe e balze o zattere, cui gli Indiani conducono con maravigliosa destrezza arrischiandosi anche ad andar per mare fino a Payta.

(Balza o Zatteba.) Le balze dette anche Fangade sono composte di 5, 7 o 9 travi di un elegno bianchiccio, molle e leggerissimo, chiamato Pucro dagli Indiani di Darien, e che, secondo ogni apparenza, è quello stesso che dai Latini venne appellato Ferula. Con questo legno dunque si fabbricano dagli Indiani le balze, la cui figura vedesi nella Tavola 2 n. 2. Havvi sulle travi una specie

Il Cost. America

di coverta fatta d'assicelle di canne, e sopra della medesima un tetto con due ali ; la vela è attaccata a due pertiche di mangliere che si uniscono in alto. La loro grandezza differisce a seconda dell' uso: le une sono impiegate alla pesca, le altre al trasporto d' ogni sorta di mercanzie; ed alcune fabbricate con molta pulitezza servono a condurre le famiglie alle loro terre e case di campagna. Ma noi, dice De-Ulloa, non dobbiamo dimenticarci di far menzione di una assai straordinaria particolarità di queste halze, la quale consiste nel poter esse navigare e hordeggiare quando il vento è contrario, siccome qualunque vascello a chiglia, ciò che gli Indiani ottengono con tutt' altro mezzo che con quello del timone. Essi hanno le tavole lunghe circa quattro aune e larghe circa una mezz' auna, appellate Guare cui dispongono verticalmente alla poppa ed alla prora, fra le travi della balza; essi affondano le une nell'acqua e ne ritirano un po' le altre, e con questo mezzo, s'allontanano, arrivano, colgono il vento, voltano il bordo e si mantengono alla vela di maestra. secondo che vogliono manovrare. Questa invenzione. dice De-Ulloa, fu per lungo tempo ignota alle nazioni più illuminate d' Europa, e gli Indiani che l'hanno scoperta, non ne conoscono che il meccanismo, senza che il loro spirito mal coltivato abbia giammai cercato di scoprirne la causa. Se tale in-· venzione fosse posta in pratica in Europa non accaderebbero tanti naufragi. Questi tragici esempi . egli prosegue, mi hanno determinato ad esaminare sopra che sia fondata la maniera di governare queste balze, e in che essa consista, a fin che ognuno possa servirsene nell'occasione. Il detto scrittore per meglio riuscire nel suo disegno, si è servito di una picciola memoria che Don George Juan compose

sopra questa materia (1).

( Provincie Dell' Interno Quixos e Macas.) Le provincie di Quixos e di Macas van debitrici della singolarità della loro temperatura al trovarsi sul pendio orientale delle Ande. Sebbene non siene che due gradi distanti dall' equatore al sud, il verno vi incomincia in aprile e vi dura fino a settembre, mese in cui comincia la primavera sull'altipiano. Il clima è umido e caldo.

(PRODUZIONI.) La produzione principale è il tabacco. Fra le piante che coprono il paese trovasi lo storace, albero, la cui gomma spande un odore soavissimo e superiore a tutti gli altri. Questa gomma o resina è rara, poiche i luoghi, in cui allignano questi alberi, essendo un po'lontani dalle abitazioni, riesce pericoloso l'andarvi, poichè gli Indiani Bravos si nascondono qualche volta fra gli alberi, e stanno in agguato come le bestie feroci.

(IL PAESE DI QUIXOS QUANDO SCOPENTO.) Il governo di Quixos e Macas deve essere considerato come diviso in due giurisdizioni, quella di Quixosche contiene la parte settentrionale del governo, e quella di Macas che ne fa la parte più meridionale. Fra queste due havvi il paese di Capelos: Il paese di Quixos fu scoperto da Diaz de Pineda nel 1536. Questo Diaz era uno de capitani inviati da Belalezara per conoscere il corso del gran fiume della Maddalena, ed i paesi vicini mentre egli occupavasi a fondare Popayan. Diaz si rivolea al mezzodi, ove visitò il paese di Quixos, ed aven-

<sup>(4)</sup> V. Voyage Historique de l' Amérique méridionale par De-Ulloa etc. Tom I. lib. IV. cap. IX.

dovi travate molte miniere d'oro e d'argento, e alberi di cannella, se ne ritornò soddisfattissimo. La relazione che ne fece indusse Pizarro, che in allora era Governatore di Quito, ad entrare in questo paese nel 1539; ma l'esito infelice di una tale spedizione fece sì che la conquista di tal regione non potesse avere il suo effetto che nel 1539, nel qual' anno Hurtado de Mendoza vice-rè del Perù ordinò a Ramirez Davalos d'andare a soggiogare gli Indiani di questo paese, e di formarvi alcuni stabilimenti. Questo Generale esegui felicemente la sua commissione, e fondò il borgo di Baeza, che divenne la capitale del governo nel 1550. Malgrado però del vantaggio d'essere stata la prima popolazione del paese e la residenza dei Governatori, esso è sempre rimasto nel suo stato di mediocrità , perchè le città d' Avila e d' Archi dona che vennero poscia fondate, s'attrassero tutta l'attenzione de' capi, che lasciarono Bacza, come l' avevano trovata. Ma anche queste due città non sono giammai giunte ad uno stato degno del titolo che loro si diede, e sono rimaste tali quali erano nel principio. Baeza, lungi dall'ingrandirsi, andò sempre scemando in tal guisa da non esser più che un casale di otto o nove capanne di paglia.

(Macas:) Il luogo principale della giurisdizione di Macas porta il titolo di città, nome che si dà comunemente a tutto il paese, che in oggi è più conosciuto sotto questa denominazione, che sotto quella di Seviglia d' Oro che gli si dava anticamente. Anche in questa città si annoverano appena cento trenta case di legno coperte di canne, e quando si dice che vi sono 1200 anime, devesi intendere di tutte le persone che vivono in questa giurisdizione, e che generalmente sono Meticci o mulatti, pochissimi essendo gli Spagnuoli.

(PAUVINCIA DI MAYNA.) Ai governi di Popayan e di Giovanni di Bracamoros che sono i confini della provincia di Quito al sud ed ai nord, bisogna aggiugnere quello di Mayna che ne forma i confini orientali. In questa vasta provincia hanno la loro sorgente varii fiumi, che dopo di aver percorso una grandissima estensione di paese, si uniscono e formano il famoso fiume delle Amazoni. Le rive di questo e di molti altri che gli rendono il tributo delle loro acque circondano il paese e l'attraversano. I suoi confini però al nord ed al sud sono pochissimo noti, e tutto ciò che se ne può dire si è ch'esso si perde nelle terre abitate dagl' Iudiani.

(ABITATORI.) Pochi sono gli stabilimenti Spagnuoli: il più importante è S. Gioachimo di Omagnas. I Mayna e gli Omagna sono i principali popoli indigeni, un pieciol numero dei quali si è stabilito presso alle missioni. La maggior parte va errando pei boschi, e vive della caccia e delia pesca. Le produzioni del paese sono cera bianca e

nera, e caccao.

(Vulcani di Quiro.) Non avrebbe descritto il regno di Quito chi ne passasse sotto silenzio que formidabili vulcani, i quali tante volte ne sconvolsero la superficie inghiottendone intere cità. Il maestoso Cimborasso non è probabilmente che un vulcano estinto. La neve secolare che ne copre le cime colossali si squaglierà forse un giorno, ed il fuoco assopito nelle sue viscere riprenderà forse la distruttiva sua attività.

(IL PICHINCHA.) Il Pichincha è uno dei vulcani più grandi della terra; il suo cratere scavato

(IL COTOPAXI.) Il Cotopaxi è il più alto di quei vulcani delle Ande che ebbero eruzioni nei tempi più recenti. La sua altezza assoluta è di 205a tese: sorpasserebbe per conseguenza più di 400 tese l'altezza del Vesuvio se questo venisse posto sulla sommità del picco di Teneriffe. Il Cotopaxi è anche il più temuto di tutti i vulcani del regno di Quito, come quello le cui esplosioni sono state più frequenti e sommamente devastatrici.

stanno per entro. Pareva che le loro estremità fossero due o trecento tese più basse di noi or si figuri chi può, ove deve trovarsi la loro base. lo non dubito che il fondo del cratere esser non debba a livello colla città di Quito.

(STORIA DELLE SUE ERUZIONI.) Le scorie ed i grossi massi lanciati da quel vulcano coprono le valli circonvicine per parecchie leghe quadrate.

(SITUAZIONE DI QUESTI VULCANI.) Se fosse dimostrato che la vicinanza dell' Orenoco contribuisce a mantenere i fuochi de' vulcani, noi saremmo sorpresi nel vedere che i vulcani più attivi del regno di Quito, il Cotopaxi, il Tungurahua ed il Sangay appartengono all' anello orientale delle " Ande, e per conseguenza a quello che è più lontano dalle coste. Il Cotopaxi è più di cinquanta aleghe distante dalla costa più vicina.

(ARCIPELAGO DELLE ISOLE GALLAPAGOS.) Conviene unire alla descrizione del regno di Quito quella delle isole Gallapagos. Questo arcipelago, posto sotto l'equatore dugento e venti leghe a pouente del continente Americano, racchiude picchi vulcanici nelle isole più orientali. Il cactus e l'aloe vi coprono le rupi. Nelle isole occidentali una terra nera e profonda nutre grossi alberi. I ffamingos e le tortorelle sono gli uccelli più frequenti, ed enormi testuggini coprono la spiaggia. Non vi è traccia di piede umano; nè i Malesi del grande Oceano, ne le tribu Americane giammai approdarono a quelle terre isolate. Dampier e Cowley videro sorgenti ed anche fiumi in alcune di quelle isole, i cui nomi particolari Spagnuoli cedettero il luogo a nomi Inglesi, almeno in tutte le carte geografiche moderne. Santa-Maria dell' Agguada sembra identica coll' isola York. Le più grandi delle ventidue conosciute sono quelle d'Albermale e di Narborough. Cowley descrive l'isola incantata come se si presentasse sotto il vario aspetto d'una città murata e d'un castello in rovina. Parecchi porti e varie piaggie invitano gli Europei a fondarvi qualche stabilimento.

(TRIBU' INDICENE DELLA NUOVA-GRANATA.) II regno della Nuova-Granata racchinde ancora buon numero di tribu indigene, la maggior parte indipendenti, e quasi tutte aneora in possesso della lingua

CARACAS, NUOVA GRANATA EC. e della foggia di vivere natia. I Guaira, o Guagniro, che occupano una parte delle provincie di Maracaibo, di Rio della Hacha e di Santa-Marta, dan la mano ai Motiloni che possedono le terre bagnate dal Muchuchies e dal S. Faustino, fino alia valle di Cucuta, ed intercettano le strade delle montagne. Il saccheggio, l'incendio e l'assassinio non vanno disgiunti dalle loro scorrerie nella piannre. I Chilimi ed un'altra banda di Guaira infestano le rive della Maddalena (1). Nella provincia di Darien, gli Uraba, i Zitara e gli Oromisa formarono tre piccioli stati indipendenti uno sotto un Principe detto il Playon, e i due altri sotto un governo repubblicano (2). I Cunacuna, che abitano le montagne di Choco e di Novita, esercitano i loro ladronecci fiuo a Panama, ed assaltano anche per mare le barche cariche di viveri (3). Sembra che le antiche nazioni di Quito abbiano avuto come le tribù selvaggie dell' Africa un numero infinito d' idiomi; i Missionarii ne annoverarono fin 117. ma è probabile che la lingua di Quito dominasse sull'altipiano, e quella degli Scire sulla costa, Gli Scire o Sciri, il cui nome trovasi con maraviglia identico con quello di un' antica tribu d' Europa, famosa per le guerriere sue scorrerie, cioè gli Sciri, Sevri o Skiri, fecero l'anno 1000 la conquista della parte più elevata e v' introdussero la loro lingua. Gli spagnuoli vi trovarono stabilite la lingua ed il dominio Peruviano. I Cofani una delle 117 tribit di Quito, erano ancora l'anno 1600 più di 15m.; parlavano una lingua particolare usitata del

<sup>(1)</sup> Viajero universal , XXII. pag. 298.

<sup>(2)</sup> Hervas, Catalogo delle lingue,

pari nel paese d'Anga-Marca, e nella quale un Gesuita scrisse un compendio di dottrina Cristiana.

(Tainu' di Podanan e di Manano.) Fra le cinquantadue tribù di Popayan, quelle di Guasinga, di Cocauuca e di Pao avevano tre distinti linguaggi conservaticinegli scritti de' Messionarii. I Xibaro, i Maca, i Quixo, tribù possenti occupavano la declività orientale delle Ande di Quito. Inferiormente il vasto governo di Mayna contiene gli avanzi di innumerabili tribù i cui idiomi furono dai Missionarii classificati (1).

(GLI OMAGUA.) La grande nazione degli Omagua, sparsa per tutto il corso del Maranon e dell'Amazone, ha un dialetto dei Guarani del Brasile, ma più semplice nelle sue forme grammaticali e più ricco di vocaboli; ciò che indica una più lunga civiltà negli Omagua. Le trasmigrazioni di quel popolo navigatore non sono bastantemente conosciute: l'opinione più probabile li fa giugnere dal Brasile.

Un antico centro di civiltà in mezzo a queste nazioni erranti e selvaggie, è un fenomeno degno di tutta la nostra attenzione. L'altipiano di Santa-Fè di Bogota gareggia con Cuzco, città del Sole, come centro delle istituzioni e delle idee politiche

<sup>(1)</sup> Alle suddette tribù della Nuova-Granata bisogna aggiugener i Muzo, antichi nemici de' Muyaca: eglino credevano che un' ombha d' uomo detto Are avesse creato ed istritito la loro nazione; i Sutaqua, che abitavano verso Samma-Paz, e che si distinguevano col loro idioma estremamente dolce redefimiano, siccome era il loro cavattere; finalmente gli Indiani: Messitzo all'ovest del golfo Davien, che annoverano tremtu mila persone, otto mila delle quali sono guerrieri, fra questi tre mila armati di fucile, e un ammasso di selvaggi, di pirati e di contrabbandieri.

CARACAS , NUOVA GRANATA EC.

e religiose (1) Noi ci fermeremo alquanto su di

questo importante problema etnografico.

(TRADIZIONI DEGLI INDIANI MUVSCA.) Ne'più remoti tempi, innanzi che la luna accompagnasse la terra, dice la mitologia degli Indiani Muysca o Mozca, gli abitatori di Condinamarca, o dell' altipiano di Bogota, vivevano come barbari, senza agricoltura, senza leggi e senza culto. Improvvisamente comparve fra di essi un vecchio che veniva dalle pianure poste a levante della Cordiglicra di Chingaza: egli sembrava di stirpe diversa da quella degli indigeni, poichè portava lunga e folta barba.

( BOCHICA , PROFETA LEGISLATORE, ) Era conoscinto sotto tre nomi diversi; sotto quello di Bochica, di Nemquetheba e di Zuhè. Questo verchio, simile a Manco-Capac, insegno agli uomini a vestirsi, a fabbricar capanne, a lavorare la terra, a riunirsi in societa. Condusse seco una donna alla quale la tradizione dà pure tre nomi, quelli cioè di Chia, di Yubecayguaya e Huythaca. Questa temmina, di rara bellezza, ma di eccessiva malvagità, si oppose al suo sposo in tutto ciò che fece per la felicità degli nomini. Coi magici suoi artifizii ella fece gonfiare il fiume di Funzha, le cui acque inondarono tutta la valle di Bogota. Questo diluvio fe' perire la maggior parte degli abitatori, e solo alcuni pochi trovarano lo scampo sulle vette delle vicine montagne. Il vecchio irritato scacciò la bella Huythaca lungi dalla terra; ella divenne la luna, e cominciò ad illuminare la notte il nostro pianeta. Indi Bochica, mosso a pietà di coloro che andavano errando pei monti, spezzò con possente mano le rupi che chindono la valle dalla parte di

<sup>(1)</sup> V. Hervas, Gatalago, pag 68 ec.

( Relazioni Memorabili.) Questa favola Indiana contiene un gran numero di idee che trovansi sparse nelle tradizioni religiose di parecchi popoli dell'antico continente. Sembra di poter riconoscera il buono e cattivo principio personificati nel vecchio Bochica ed in sua moglie Huythaca. Le rupi spezzate e lo sgorgo dell'acqua fan pensare a Yao fondatore dell' impero Cinese. L' epoca antica in cui la Luna non sussisteva ancora, ricorda le pretensioni degli Arcadi sull' antichità della loro origine. L' astro della notte è dipinto come un astro malefico che aumenta l'umidità della terra, mentre Bochica, figlio del Sole, l'asciuga, protegge l'agricoltura, e diviene il benefattore di Muysca come il primo Inca lo fu de' Peruviani.

(SISTEMA POLITICO DI BOCHICA.) Queste medesine tradizioni aggiungono che Bochica, vedendo i capi delle diverse tribù indigene contendersi la autorità suprema, consigliò loro di scegliere per Zaque o Sovrano, uno di essi chiamato Hunchana, e venerato a motivo della sua giustizia e grande saviezza. Il consiglio del gran sacerdote fu accolto universalmente: ed Huncahua, che regnò per 250 anni, perveune ed assoggettarsi tutto il paese che si estende dulle savane di S. Juan de los Llanos fino alle montagne d'Opon. La forma di governo che Bochica diede agli abitatori di Bogota, merita non poca attenzione per l'analogia che presenta coi governi del Giapone e del Tibet. Al Perù gli Inca riunivano nelle loro persone il potere ecclesiastico e secolare; i figli del Sole erano, per così dire, Sovrani e sacerdoti. A Condinamar - ca , tempi probabilmente anteriori a Manco Capac, Bochica aveva costituito elettori i quattro capi delle tribu Gameza, Busbanca, Pesca e Ioca. Aveva ordinato che dopo la sua morte, quegli elettori ed i loro discendenti avessero il diritto di scegliere il gran sacerdote d'Iraca. Si supponeva che i Pontefici o Lama, successori di Bochica, fossero eredi delle sue virtà e della sua santità. Il popolo recavasi in folla ad Iraca onde offerire dei doni al gran sacerdote. Visitavansi i luoghi renduti celebri dai miracoli di Bochice, ed in mezzo alle guerre più sanguinose, i pellegrini godevano della protezione de Principi pel cui territorio dovevan passare onde recarsi al santuario (chunsua) ed ai piedi del Lama che vi risedeva. Il capo secolare, chiamato Zuque di Tunia, al quale i Zippi o Principi di Bogota pagavano un annuo tributo, ed i Pontefici d'Iraca erano due potestà distinte, come lo sono al Giapone il Dairi e l'Imperator secolare.

( CALENDARIO DI MUYSCA. ) Bochica non era soltanto risguardato qual fondatore del nuovo culto, e legislatore dei Muysca: era simbolo parlante del Sole, e regolava quindi i tempi, e gli si attribui-va l'invenzione del calendario (1); aveva in oltre prescritto l'ordine dei sacrifizii che dovevano ce-

<sup>(1)</sup> De-Humboldt, Vues et Monumens pag. 128, 244 etc.;

lebrarsi alla fine de' cicli minori, in occasione della quinta intercalazione lunare. Nell' impero di Zaque, il giorno (sua) e la notte (za) erano divisi in quattro parti; cioè sua-mena dal levare del sole a mezzodi; sua-meca, da mezzodi al tramontare; zasca dal tramontar del sole a mezzanotte; e cagni da mezzanotte al levare del sole. Il vocabolo sun o zune indica ad un tempo nella lingua Muysca giorno e sole. Da sua che è uno de' soprannomi di Bochica, deriva sue, Europeo o uomo bianco, denominazione bizzarra che trae l'origine dalla circostanza, che il popolo al momento dell' arrivo di Quesada, risguardava gli Spagnuoli come figli del Sole. La minore divisione del tempo presso i Muysca, era un periodo di tre giorni. La settimana, periodo di sette giorni, era sconosciuta in America, come in una parte dell' Asia orientale. Il primo giorno del picciolo periodo era destinato ad un gran mercato che tenevasi a Turmeca. L' anno (zocam) era diviso per lune; venti lune componevano l'anno civile, quello cioè che contavasi nella vita comune. L'anno sacerdotale era di 37 lune, e venti di quei grand' anni formavano un ciclo Mursca. Onde distinguere i giorni lunari, le lune e gli anni, si faceva uso di serie periodiche, i cui dieci termini erano numeri.

(Lixoua dei Muxsca.) La lingua di Bogota, della quale si è quasi affatto perduto l'uso dalla fine dell'ultimo secolo, era divenuta dominante in conseguenza delle vittorie del zaque Huncahua; per quelle dei zippa, e per l'influenza del gran Lama di Iraca, su di una vasta estensione di paese, dalle pianure dell'Ariari e del Rio-Meta, fino al nord di Sogamozo. Come la lingua dell'Inca è chiamata

al Perù quichua, quella dei Mosca o Muysca è conosciuta in paese sotto il nome di chibcha. Il vocabolo Muysca, del quale Mosca sembra una corruzione, significa uonto o persona, ma gli indigeni non l'applicano generalmente che a se medesimi.

## DEL PERU

ENTRO GLI ANTICHI SUOI LIMITI.

## PREFAZIONE.

( Scoperta Bel Peru. ) Cortez avendo sottomesso a Carlo Quinto più di dugento leghe di nuove terre in lunghezza, e più di cento cinquanta ia larghezza credeva di aver fatto poca cosa. Nell' istmo di Panama videsi dall' alto di una montagna da una parte il mare del nord e dall'altra quello del sud: si tento dunque di cercare in questo nuovi paesi da conquistare. Verso l'anno 1527 due semplici avventurieri, Diego d' Almagro e Francesco Pizarro, che, per quanto si dice, non sapevano nè anche leggere ne scrivere, furon quelli col cui mezzo Carlo Quinto acquisto nuove terre più vaste e più ricche del Messico. Dopo di aver eglino scoperte trecento leghe di coste, vengono informati che verso la linea equinoziale e sotto l'altro tropico trovasi una regione immensa, in cui l'oro, l'argento e le pietre

preziose sono più comuni del legno, e che un tal paese è governato da un Re despotico come Motezuma.

(DOMINIO PEGLI INCA O RE DEL PERÙ.) Dal pese di Cuzco e dai contorni del tropico del capricorno fino all'altezza dell'isola delle perle, che al sesto grado di latitudine settentrionale, un solo Re estendeva il suo domino assoluto per lo spazio di circa trenta gradi. Egli discendeva da una razza di conquistatori chiamati Inca; il suo nome era Atabalipa; il suo padre che erasi impadronito di tutto il paese di Quito, avea fatto eseguire da'suoi soldati, e dai popoli debellati maa gran strada di cinquecento leghe da Cuzco fino a Quito colmando precipizii ed appianando montagne. Persone di ricambio stabilite ad ogni mezza lega portavano gli ordini del Monarca in tutto l'impero.

(LORO MAGNIFICERZA.) Tale era l'incivilimento di que' popoli, e se si vuol giudicare della loro magnificenza, bassi per ora il sapere che il Re
quando viaggiava era portato sopra di un trono
d'oro del' peso di 25m. ducati, e che la lettiga
di lame d'oro sulla quale era collocato il trono
reniva sostenuta dai primarii personaggi dello

Stato.

Francesco Pizzarro attaccò questo Imperatore con dugento cinquanta fanti, sessanta cavalli ed nua dozzina di piccioli cannoni strescinati dagli schiavi de'già soggiogati paesi. Dal mare del sud egli giugne all'altezza di Quito. Atabalipa trovavasi ne'dintorni di questa città con circa quaranta mila soldati armati di freccie e di picche d'oro e d'argento.

(ANBASCERIA DI PIZARRO AD ATABALIPA.) Pizarro cominciò come Cortez con una ambasceria ed offerse all'Inca l'amicizia di Carlo V. non potè a Meno Atabalipa di dimostrare il desiderio che avea di sapere dall'ambasciatore, come mai avvenisse che gli Spagnuoli professando di non voler che alleanza e pace, facessero si gran macello nei paesi dove passavano, senza nei anche informarsi delle disposizioni dell'Inca e della corte imperiale; quindi disse di voler visitare Pizarro in Caxamarca, e che sperava, andando col suo esercito, di nun dargli alcun motivo di sospetto, perciocche tale era l'uso del paese, quando l'imperatore viaggiava.

(Sospetti di Pizarro, Pizarro che non molto si fidava delle belle parole date all'ambasciatore, mise la sua gente in ordine di battaglia in una gran piazza e stette fermo ad aspettar l'Inca che vi si recò con tutta la magnificenza in mezzo al suo esercito e seguito da moltissimi Iudiani riccamente vestiti, ornati di piastre d'oro e d'argento e di gran

copia di pietre preziose.

(St DISPONE AD ASSALIRE ATABALIPA.) Pizarro gli osservò in distanza: e quella brillante apparenza eccitava in lui cupidigia anzi che timore; vedendo che l' Inca differiva l'abboecamento, animò i suoi soldati, mise una banda di moschettieri sopra un'altura della piazza affinchè al primo ordine tirassero nel grosso dei nemici, mentre l'imboscata cavalleria gli assalirebbe in diverse parti, e chiuderebbe i passi in modo che niuno dei principali Indiani fuggisse.

Intanto l' Inca si avanzava in buon ordine e con grande solennità in mezzo al suono e allo strepito di strumenti guerrieri mandando scorridori ad osservare la posizione del nemico, i quali ritornarono colla lieta notizia che il Generale con soli quindici compagni stava a piedi aspettandolo nella gran piazza.

(NASCONDE LA SUA CONDOTTA SOTTO IL MANTO DELLA RELIGIONE.) Pizarro stimando bene di giustificare la sua condotta col manto della religione. gli mandò con nuove proposizioni di pace il Frate Valverde fatto già Vescovo di questo paese che non era ancora caduto in suo potere. Fu ammesso il Frate alla presenza dell' Inca, il quale poco o nulla potendo comprendere del lungo sermone fattogli dal medesimo sui misteri del cristianesimo, si maravigliò fortemente che gli Spagnuoli volessero che si pagasse tributo a Carlo, persona inferiore a Dio ed al Papa; sdegnò di esser vassallo d'altri che degli Dei: protestò di non dover nulla al Papa, nè di sapere qual diritto egli avesse di disporre del suo regno; negò di abiurare la dottrina dei suoi antenati, finchè non ne fosse convinto delle falsità, e si dice ch' ei gettasse in terra la Bibbia presentatagli da Valverde cui egli prese per un impostore. Se gli storici non vanno perfettamente d'accordo sulla maniera colla quale venne dall'Inca risposto al lungo sermone del Frate. tutti però convengono che la predicazione ebbe : fine colla guerra. ( L' INCA DISFATTO E PRIGIONIERO. ) I cannoni,

i cavalli e le armi da fuoco fecero sui Peruvani quello stesso effetto che già fatto avevano sui Messicani: orribile fu la strage di quella confusa moltitudine; ma Pizarro sapendo che tutto dipende dal destino dell' Inca, s'avventa co' suoi quindici soldati sopra la banda che circonda la regia lettiga, v' incontra un' inaspettata ferma resistenza, ed è al punto di abbandonare l' impresa di prendere il Monarca, quaudo un soldato risoluto passa in inczzo

alla guardia, si fa strada verso Pizarro, asserra la lettiga, e strappato Atabalipa dal suo trono d'oro è caricato di serri. Vedi la Tavola 2. n. 3.

( OFFRE UNA SOMMA IMMENSA PEL SUO RISCATTO.) L' infelice Monarca osservando l' avidità degli Spagnuoli per l'oro ne offeri per suo riscatto tanto quanto bastasse ad empiere la stanza di sua prigione fino a quell' altezza cui egli potè colla mano arrivare. Partono all'istante per ogni dove i suoi sudditi per ammassare quest' immenso riscatto: l' oro e l'argento giugne tutti i giorni dalle vicine provincie al quartiere degli Spagnuoli; ma non potendo l' Inca compiere prestamente la sua promessa, ne mormorarono gli Spagnuoli, ascrivendo tale in-dugio a malvagia intenzione. Si scusava Atabalipa, allegando la gran distanza dei luoghi, e pregava Pizarro di mandar alcuni Spagnuoli a soddisfarsi ne'tesori di Cuzco, dove eglino sarebbero condotti sicuri e trattati bene dai suoi sudditi. Pizarro abbracció l' offerta: Soto e Barco sono destinati per Cuzco, e manda il fratello Ernando a riconoscere le ricchezze dell' Inca a Pacacamec; questi incontra per istrada Quitlischaca, uno dei fratelli di Atabalipa, con alcune centinaja d' Indiani carichi d'oro cui egli ricevuto avea dai Cacichi per la libertà dell' Inca da lui teneramente amato. Giunti gli Spagnuoli in Cuzco, il gran sacerdote Vilavina cavò prontamente dal principal tempio del Sole il tesoro necessario pel riscatto di Atabalipa, e questo consisteva in un' immensa quantità d' oro e d'argento. in vaste urne ed altri utensili di curioso lavoro. cui gli Spagnuoli recarono a Caxamarca, serviti da parecchie centinaja d' Indiani. Stupito, ma non soddisfatto Pizarro di si prodigiosa ricchezza, ottenne dall' Inca anche la concessione di quella del tempio di Pacacamec.

( PIZARRO MANCA DI PARGLA ALL'INCA. ) Raccolto tutto il tesoro e compinta dall' Inca la sua promessa, dimandò egli secondo il patto la sua libertà: ma le divisioni insorte fra gli Spagnuoli che non pensavano che ammassar ricchezze, la difficoltà di tener sicuramente il Monarca in arresto, i tentativi che probabilmente gli Indiani farebbero per liberarlo, la gelosia loro sul mancamento di parola degli Spagnuoli, l' estrema difficoltà di stabilire il dominio della Corona di Spagna in una si immensa estensione di paese, suggerivano a Pizarro come necessario il partito di far morire Atabalipa. Una si perfida politica lo portò a tale crudele risoluzione: scempiate e ridicole furono le accuse che gli sì fecero, e dalle quali egli si difese chiamando il cielo e laterra in testimonio d' aver egli compito con integrità al suo impegno contra la perfidia de' snoi accusatori: dimando che lo mandassero in Ispagna ad esser giudicato dall'Imperatore: esclamò, ragionò, pregò, ma tutto fu invano: egli venne condannato ad esser bruciato vivo. Il Frate Valverde confermo la sentenza, e dicesi ch' ei cercò di convertir l' Inca: e che alla fine il persuase con promettergli che eviterebbe il fuoco e sarebbe solamente strangolato. Cosl fu eseguito, Atabalipa mori da intrepido eroe, ed il suo corpo venne gettato nelle fiamme.

( RIVALITA' DI PIZARIO E ALMAGRO.) Non si a se si debba più ammirare l'ostinato coraggio di quelli che scoprirono e conquistarono tante terre, o più detestare la loro ferocia: la medesima sorgente, l'avarizia, produsse fanti beni e tanti mali. Diego d'Almagro marcia a Cuzco a traverso di una moltitudine immensa d' Indiani cui gli è forza soggiogare: egli penetra nel Chili e s'impadronisce d' ogni luogo in nome di Carlo Quinto. Ma la di-

scordia che avea già diviso Velasqueze Cortez nell'America settentrionale suscitò la più fiera rivalità
anche fra i vincitori del Perù. Almagno e Pizarro.
si fanno la guerra civile in Cuzco: tutte le reclute
ricevute d'Europa si dividono e combattono pel
capo che scelgono: si danno una sanguinosa battaglia sotto le mura di Cuzco, senza che i Peruviani
osino approfittare della debolezza del loro comune
nemico; anzi trovansi de' Pernviani in ciascun esercito che si battono pei loro tiranni, e la moltitudine dispersa se ne sta stupidamente ad aspettare
a quale de' loro distruttori sarà sottoposta.

(ALMAGIO É MESSO A MORTE.) Finalmente Almagro perde la battaglia a Salinas e cade nelle mani del suo rivale. Inutili furono tutti gli argomenti da lni esposti a Pizarro per salvare la vita. Questi volendo restar solo padrone del Perù, avea dato espresso ordine di fatlo morire. Si esegui con tutto rigor la sentenza. Questo bravo Generale in età di .75 anni fu privatamente strangolato, e pubblicamente decapitato su di un palco nella gran piazza di Cuzco, spogliato nudo dal carnefice, e lasciato esposto per la maggior parte del giorno, senza che alcuno gli prestasse gli ultimi doveri. Gli amici suoi eran tutti imprigionati, e troppo vivo era il rancor de' nemici per aver qualche sentimento di umanità.

(Pizarno è assassinato.) Tanta crudeltà di Pizarro invece di renderlo padrone assoluto, accrebbe il numero de suoi nemici eni egli perseguitò con indefessa severità scacciandoli da Cuzco o confinandoli in carcere per timore che nonvendicassero la morte del loro Generale; con pubblico editto vietò a chiunque d'ajutarli setto severissime pene, e fece anche in modo che non potessero

ritornare in Ispagna e dire le loro ragioni al Sovrano. Disperati gli Almagriani cospirarono di toglier di vita Pizarro. Quando si trovarono in Lima in numero di quasi trecento, si credettero abbastanza forti per la meditata esecuzione. Tredici de' congiurati si uniscono a mezzodì in casa del figlio di Almagro, indi colle spade sguainate traversano la piazza del mercato, andando dritto al palazzo di Pizarro, e gridando : « Viva il Re, muoja il tiranno » entrano nel suo appartamento, lo circondano el'uccidono di ferita nella gola, dopo ch' egli erasi, difeso con vigore quasi incredibile nella sua età avanzata. Così cadde Francesco Pizarro nella sua capitale per mano di quegli stessi che avean cooperato alle sue conquiste: personaggio liberale ed intrepido, prima che la prosperità lo rendesse ambizioso, rapace, geloso e crudele.

(GOVERNO SPAGNUOLO STABILITO NEL PERU'. ) Stabilivasi di già in questo Nuovo-Mondo il governo Spagnuolo: le grandi provincie avevano i loro Governatori: eransi formate le udienze: gli Arcivescovi, i Vescovi, i tribunali d'inquisizione esercitavano, come a Madrid, le loro funzioni allorchè i capitani che avevano conquistato il Peru per l' Imperatore Carlo V. vollero tenerlo per loro medesimi. Un figliuolo d' Almagro si fece riconoscere per Re del Perù; ma altri Spagnuoli amando meglio obbedire al loro padrone che dimorava in Europa che ad un compagno che diveniva loro, Sovrano, lo presero e lo fecero perire per mano del carnefice. Un fratello di Pizarro ebbe la stessa ambizione e la stessa sorte. Non viebber ribellioni contra Carlo V. fuor di quelle degli Spagnuoli; neppur'una de' popoli soggiogati. 1 - 2 1. 1 - rentered they told

In mezzo a queste guerre accanite, che i vincito-

risi facevan gli uni contra gli altri, si scopersero le ricche miniere d'argento del Potosi. Esse eran incognite agli stessi Peruviani, che poseia sudarono nello scavarle per gli Spagnuoli siccome veri proprietarii. A questi schiavi si aggiunsero in seguito i Negri che comuerati in Africa venivano trasportati nel Perù come animali destinati ai servigii degli uomini. E di fatto nè i Negri pè gli abitatori del Nuovo-Mondo eran dagli Spagnuoli considerati come appartenenti alla specie umana. Il religioso Domenicano Las Casas Vescovo di Chiapa mosso a compassione della miseria di tanti popoli, nè potendo più oltre reggere alla vista delle infami crudeltà che si commettevano da suoi compatriotti. ebbe il coraggio di portar le sue lagnanze al trono di Carlo V. e di Filippo II. con alcune memorie che tuttavia si conservano a disonore di quella nazione. Rappresenta in esse quasi tutti gli Americani quai nomini dolci e timidi e di un temperamento debole che li rende naturalmente schiavi. Ei dice che gli Spagnuoli non risguardarono in cotal debolezza che la facilità di distruggerli; che in Cuba. nella Giammaica e nelle isole vicine gli Spagnuoli, quai cacciatori che si recano a spopolare una terra di bestie selvaggie, fecero crudelmente perire più di un milione e dugento mila Indiani. Migliaja d'Americani servivano agli Spagnuoli quai bestie da soma, cui lasciavano perire od uccidevano quando per l'eccessiva stanchezza non potevano più reggere alla fatica. Finalmente questo testimonio di vista afferma che nelle isole e in terra ferma questo picciol numero di Europei ha fatto perire più di dodici milioni d'Americani.

Forse il sensibile Vescovo di Chiapa avrà qualche volta esagerato i suoi rimproveri contra i suoi compatriotti; siecome pure gli Spagnuoli avranno portato all'eccesso le loro accuse contra la depravazione degli Indiani: le lagnanze però di questo umano Prelato non furono inutili: le leggi mandate d'Europa hanno raddolcito alquanto la sorte degli Americani: questi sono al presente suddifi ubbidienti e non più schiavi.

Noi abbiamo scorso in un solo colpo d'occhio la storia della scoperta di questa ricca e troppo disgraziata nazione, della quale siamo per intraprendere la descrizione affine di presentarvi al vero l'originale costume degli abitatori, i cangiamenti seguiti dacche furono miseramente soggiogati, non che quello degl' insaziabili e crudeli loro vincitori.

7 12 --

## DESCRIZIONE DEL PERU'.

(Divisione Naturale.) Senza punto curarci de'limiti politici del Perù che hanno variato e che variano a seconda della maggiore o minor forza dei governi, noi seguiremo nella descrizione di queste sfortunate contrade quelle divisioni che vi stabilirono la natura, la storia e la geografia.

Le Ande che attraversano il Perù dal sud al nord formano generalmente due catene quasi parallele; l' una, la grande Cordigliera delle Ande, costituisce il nocciolo centrale del Perù; l' altra molto più bassa è chiamata Cordigliera della costa.

(Bisso-Peru'.) Fra questa ed il mare sta il Basso-Peru che forma un piano inclinato, largo da dieci a venti leghe, e chiamato sul luogo col nome di Valles. Esso è în parte composto di deserti di sabbia, sprovveduti di vegetabili e d'abitatori. Una tale steriiti a proviene dall'aridità naturale del suolo e dall'assoluta mancanza di piogge, poiche in nessuna stagione piove, nè tuona in questa parte del Peru. Non v'ha di fertile che le rive dei fiumi ed i terreni che possono esser artifizialmente irrigati, ovvero i siti umettati dalle acque sotterranee in conseguenza delle nebbie e delle fort: ru-

giade (1). In que' luoghi privilegiati la terra non cessa di mosterare ad un tempo le bellezze della primavera e dell'autunno. Il clima èanche rimarcabile per la costante dolcezza della temperatura. Il fresco che regna quasi tutto l'anno lungo la costa del Perù sotto il tropico, non è già effetto di vicine montagne coperte di neve, ma piuttosto di quella nebbia, garua, che vela il disco solare; e di quella freddissima corrente d'acqua marina che va impetuosamente verso il nord, dallo stretto di Magollano fino al capo di Parina. Sulla costa di Lima, la temperatura del grande Oceano è a 12, 5", mentre sotto lo stesso parallelo, ma fuori della corrente è a 21 gradi (2).

( ALTO-PERU'.) Il paese fra le due Cordigliere è chiamato La-Sierra. Non sono che montagne ed aride rupi intersecate da qualche valle fertile e coltivata. Ma quelle montagne racchindono le più ricche miniere d'argento che si couoscano; e le vene più abbondanti trovansi ordinariamente ne' monti più aridi. Il clima della Sierra è uno de' più salubri, se si dee giudicarne dalla longevità degli abitatori. Alcuni scrittori distinguono dalla Sierra la catena più alta delle Ande o la regione delle nevi perpetne; Malte-Brun è d'opinione che sia meglio comprendere l'una e l'altra sotto il nome di Alto-Perur.

(Peru' Interno.) Dietro la catena principale delle Ande giace verso le rive dell' Ucayal e del Maranon un' immensa pianura inclinata a levante, traversata da parecchie catene di montagne staccate, chiamate al Perù La-Montanna-Real. Sotto un cielo

<sup>(1)</sup> Viajero universal. XIV., 106.

<sup>(2)</sup> A. De Humboldt, Tableaux de la Nature, I. 126.

piovoso e spesso lampeggiante, l'eterna verdura dei boschi primitivi diletta il viaggiore mentre le inondazioni, le paludi, gli enormi serpenti, e gli innumerabili insetti ne interrompono il cammino. Questa regione può essere chiauata il Perù interno (1). Le comunicazioni colla regione interna sono più difficili che col Basso-Perù.

(OSTACOLI ALLA COLTIVAZIONE.) Da questi cenni si conosce che una gran parte del Peru non è atta alla coltivazione, e che questo paese potrebbe difficilmente farsi ricco ed importante per suoi vegetabili. La poco numerosa popolazi ne è dispersa per una grande estensione di terreno; la mancanza di strade, di ponti e di canali rende assai difficile il trasporto di oggetti pesanti a qualche distanza

dal sito ove sono stati prodotti.

( STRADE MERCANTILL. ) Eppure la medesima natura segnò la grande strada pel commercio del Perù: il gran fiume delle Amazoni potrebbe ricevere le stoffe di Quito per mezzo della Pastara; la china-china di Caxamarca pel Maranon; gli olii di Lima per l'Huallaga o l'Ucayal; lo zucchero di Cuaco e l' oro di Carabaya per l'Apurimac; le tele di Moxos pel Beni. Il porto di S. Gioachimo di Omagnas diverrebbe il Tiro e l' Alessandria del l'erù. Da quel porto un vascello arriverebbe a Cadice in meno di due mesi e mezzo. La politica chiuse agli Spagnuoli una sì magnifica strada. Il geloso Portoghese non soffrirebbe che la bandiera Spagnuola sventolasse sull' acque dell' Amazone. Ma la Spagna ed il Portogallo non troverebbero esse un mutuo vantaggio nel rendere comune tra loro la navigazione del Parama e dell' Amazone?

<sup>(1)</sup> Vajero universal, XX. pag 193. 194.

( VEGETABILI ED ANIMALI.) Sicche non avvenga questa rivoluzione mercantile, nè le gomme odorifere, nè le resine medicinali, nè i legni preziosi che stan nelle foreste del Perù, nè la noce moscada, nè la cannella che, per quanto si dice, alliguano nel Montanna-Real; ne i finissimi olii del Basso-Perù; il catfè e lo zucchero piantati con buon esito nelle parti tem. perate della Sierra; l'ottimo caccao delle pianure dello Interno; il cotone di Chillaos; la seta lunga e fina di Mojobamba; il lino e la canapa di Moxes, nè una moltitudine di altre importanti produzioni, compenserebbero delle loro fatiche coloro che volessero coltivarle in grande quantità pei mercati di Europa, mentre le spese di trasporto fino alla costa, e quelle del noleggio per mare sono si considerabili che non potrebbersi vendere che con discapito: la china-china però è un oggetto di utile spaccio.

( LANE. ) Ma invano la corte di Madrid offerse tutti i possibili incoraggiamenti all' asportazione delle lane del Perù. Le spese sono si gravi, che giunte a Cadice non possono darsi al prezzo della più fina lana di Segovia. La sola vigogna, attesa la sua rarità e la singolare sua finezza, può sottostare alle spese di trasporto fino in Europa ; ma una caccia troppo animosa sterminò quasi l'animale che la somministra, Anche la lana d'alpaca viene asportata con vantaggio. Noi però non vogliamo omettere di dare una più distinta cognizione di questi si utili animali che popolano le più alte montagne del Perù e che caratterizzano in ispecial modo una tale regione.

I pachi od alpachi (1) e le vigogne (2) sono

(1) Paco, pacos alpaco o Camelus tophis nullis, corpore lanato. rostro oblongo....camelus paco. Lin.

(2) Vigogua o vicuma. Camelus corpore lanato, rostro simo obtuso, cau a erceta, ... camelus vicugna Molina,

due specie d'animali succursali ai lama (1), come lo è presso a poco l'asino al cavallo; essi rassomigliuno nella figura ai lami; ma sono più piccioli; assai più grande però è il vantaggio che se ne trae dalla loro spoglia; la lunga e fina lana che li copre è una mercanzia di lusso tanto preziosa etanto cara quanto la seta. I pachi sono per lo più affatto neri e qualche volta di un bruno misto di fulvo. Le vigogne hanno un color di rosa secca, e questo colore naturale è si stabile che non può soffrir alterazione alcuna sotto la mano dell'operajo: di questa lana si fabbricano bellissimi guanti, honissime calzette, coltri eccellenti e tappeti di soumo prezzo (2). Il castoro del Canadà, le pecore di Cal-

(1) Lama, lhama, glama, nomi che gli Spagnuoli hanno dati a questo animale del Nuovo-Mondo. Beliardy dice che il nome di lama è una parola generica cui gli Indiani del Perù danno indifferentemente a tutte le bestie lamite. Prima della-conquista degli Spagnuoli non trovavansi pecore in America, questi conquistatori ve le hanno introdotte, e gli Indiani del Perù le appellarono lama , perchè verisimilmente nella loro lingua tale parola indica ogni animale lanoso. Lin. lo definisce Camelos dorso levi, topho pectoruli...camelus lama. Il lama è alto circa quattro piedi; il suo corpo, compreso il collo e la testa ne ha cinque o sei di lunghezza, il collo solo è lungo circa tre piedi. Ha la testa ben fatta ma picciola iu proporzione del corpo, gli occlii grandi, il muso nudo e un po' lungo le labbra grosse, la superiore fessa e l' inferiore un po' pendente; manca di denti incisivi e canini alla mascella superiore; le orecchie sono larghe quattro pollici, e sporgono in avanti; la coda è lunga otto pollici, dritta e sottile, i piedi forcuti come quelli del bue, ma sormontati di dietro da uno sprone: è coperto di una lana corta sul dorso, sulla groppa e sulla coda, ma assai lunga sui fianchi e sotto il ventre; essi variano di colore, ve ne ha de' bianchi , dei neri e de' misti ec.

(2) Questa lana essendo nel 1774 assai decaduta di prezzo un avveduto negoziante fece fabbricare in Parigi una specie di panno di vigogna in color naturale, e questa prima prova mucchia, la capra di Siria non somministrano un pelo più bello. Questi animali hanno molte cose comuni coi lama, sono abitatori della stessa regione, e siccome essi ne lo sono esclusivamente. poiche non trovansi che sulle Cordigliere: così hanno lo stesso naturale e presso a poco le stesse abitudini e lo stesso temperamento. Nulladimeno. siccome la lana degli alpachi e delle vigogne è assai più lunga e folta di quella del lama, così temono ancor meno il freddo e se ne stanno volentieri sulla neve e sul ghiaccio. Questi animali sogliono dormire appoggiati sul petto, co' piedi piegati sotto il ventre, e ruminare altresi in tale situazione. Chi desiderasse più circostanziate notizie de' medesimi potrebbe consultare la Storia naturale di Buffon pubblicata da Sonnini (1).

þ

)

L'agricoltura laugue nel Perù a segno tale che che Lima e parecchie altre città della costa traggono le loro provvisioni dal Chili. Al terremoto del 
1693, succedette una tale sterilità nelle valli del 
Basso Perù, che in molti siti il popolo cessò di 
cottivarle; e sebbene d'allora in poi il paese abbia 
ricuperato in gran parte l'antica sua fertilità, pure 
la coltivazione delle terre non prese più piede (1).

(MINERALI. ORO.) Il suolo del Perù è come impregnato di metalli preziosi, dei quali però l'oro

olirepasò le sue speranze. Fece poscia tingere varie pezze di vigogna di bleu carico, di bleu calcese, chermisi, violetto fino e scarlatto. Questi ricchi colori riuscirono a perfezione, e se il governo avesse voluto agevolare i mezzi di stabilire in grande una manifattura di panni di vigogna, il commercio Fraucese avrebbe acquistato una nuova sorgente di ricchezze. (1) Hist. Nat. redigeè par C. S. Sonnini. Des quadrupèdes

tom. 32. pag. 63 e seg.
(2) Mercurio Peruviano, I., 243, III, 4, VIII, 58, X, 239.

non è il più ricercato; vi abbonda si, ma in luoghi pe co accessibili, o in una matrice troppo dura e troppo dispendiosa a squagliarsi. Presso la Paz dirocco una parte sporgente del monte d'Ilimani, e vi si trovarono perzi d'oro dalle due alle cinquanta libbre di peso, e dopo cento anni vi si trovano tuttavia pezzi del peso di un'oncia. Presso Mojos la lavazione dà pezzi grossi come un quarto di zecchino. Secondo Helm (1), lo schisto argilloso e quasi da per tutto sparso di vene di quarzo che serve di matrice all'oro. La maggior parte de'finnie de' torrenti menan oro fra le arene. La miniera d'oro più abbondante è quella di S. Jago di Catagoita, distante circa 30 miglia al sud di Potosi.

(ARGENTO.) Le miniere d'argento molto più numerose e di un'assai più facile cavata occuparono la principale attenzione de' coloni. La celebre montagna del Potosi offerse per due secoli e mezzo tesori inesauribili d'argento: questa montagna di forma conica ba circa diciassette miglia di circonferenza, ed è traforata da più di trecento pozzi a traverso uno schisto argilloso, giallo e duro: sonovi vene di quarzo ferrigno, miste con ciò che chiamasi miniera mine de corne di pietra ronchiosa, e miniera vitrea. Nella provincia di Carangas trovansi, scavando la sabbia, masse d'argento staccate che chiamansi papa o pomi di terra, a motivo della loro forma. In un' altra miniera presso Puno, tagliavasi l'argento puro con uno scarpello, tanto l'abbondanza del metallo rendeva superflua qualunque sorta d'industria (2).

(2) Ulloa, Notices, lib. Vil. cap. 13 e 14.

<sup>(1)</sup> Helm, Journal d'un Voyage de Buenos-Ayres à Potosi.

Oggidi le miniere più importanti, secondo De-Humboldt ed Helm, sono quelle di Gualgavos o Hualgayos nella provincia di Truxillo, al nord del Perù, e quella di Lauricocha, presso alla picciola città di Pasco nella provincia di Tarma. Nel primo luogo l'argento trovasi in grandi masse a due mila tese d'altezza dal mare. Qualche filone metallifero contiene conchiglie pietrificate. La montagna di Lauricocha è, secondo Helm, piena interamente di vene e di filoni argentiferi. Havvi una galleria composta di amatita fina e porosa; l'argento vi è sparso in picciole particelle; cinquanta quintali però non danno che nove marche d'argento. Ma un' argilla bianca, il cui filone è largo un quarto d'auna, dà da dugento a mille marchi d'argento sopra cinquanta quintali di minerale.

( MERCURIO EC. ) Mentre il Messico si procura mercurio dall' Europa, il Perù ne produce naturalmente a Guanca-Velica, distretto a poca distanza da Lima al sud-ovest. Il cinabro è stato impiegato dai Peruviani nella pittura. L'argento vivo tu scoperto dagli Spagnuoli per la prima volta l'anno 1567. Sembra che il minerale sia uno schisto argilloso di un rosso pallido. Lo stagno, secondo Helm, trovasi a Chayanza e a Paryas; sonovi pure parecchie miniere di rame e di piombo. La principale miniera di rame è ad Aroa, ma le colonie si provvedono generalmente colle miniere del Chili. Fra gli altri minerali, si può citare la pietra di galinazo, così chiamata dal suo color nero: è un vetro vulcanico che vien qualche volta confuso colla pietra detto lo specchio degli Inca, perchè tanto l'uno che l'altra servono ad uso di specchi.

· (SMERALDI.) Al tempo degli Inca anche gli smeraldi erano assai comuni, specialmente sulla co-

134 sti di Manta e nel governo di Atacames, ove dicesi sussister alcune miniere che gl'indigeni non vogliono palesare, pel timore d'essere sagrificati a micidiali fatiche; mentre la esperienza ha dimostrato che nè i Negri nè gli Europei sopportar non possono l'aria umida e fredda delle miniere Peruviane, nè conservare le loro forze cibandosi di radici e di pomi di terra, sole produzioni di quei deserti, ne' quali la natura celò invano quei metalfi, che son l'oggetto de' nostri più avidi voti.

(Topografia.) Lima capitale del Perù la più bella e la più ricca città di tutte le altre dell' America meridionale fu fondata da Pizarro nel 1535 che la chiamo città de' Re. Essa è situata nella grande e bellissima valle di Rimac, parola Indiana che significa colui che parla, e che è il vero nome della stessa città, avendola gli Spagnuoli appellata Lima per corruzione di Rimac, nome, che tuttavia si

dà alla valle ed al fiume.

(LIMA PERCHE' COSI' CHIAMATA.) Si dice che tal parola provenga da un idolo, cui sacrificavansi gl' indigeni, prima che gli Inca estendessero fino a quel luogo i confini del loro imperio. Tale idolo avendo risposto ad alcune domande che gli vennero fatte, fu chiamato Rimac, cioè colui che parla. Il finme Rimac bagna le mura di Lima, e quando nol gonfiano i torrenti della montagna si può facilmente guardare, ma siccome talvolta è alto e rapido, così vi si è costrutto un magnifico ponte di pietra di cinque archi.

( FORMA DELLA CITTA' E PIANTA. ) Una bella porta gli sta a un capo; essa serve d'ingresso alla città, e conduce alla gran piazza quadrata, lunga 186 braccia, circondata da vaghi edifizi, in mezzo alla quale s' innalza una bellissima fontana di bron-

zo che getta acqua dalla tromba di unafama e lazzo vescovile che occupano il levante della piazza sono belle fabbriche: sul lato settentrionale sta il palazzo del vice-Rè: la magnificenza di quest'edifizio svani a cagione del tremuoto avvenuto fino dall' anno 1687.

( CITTA' DEL PERÙ. ) La città è di forma triangolare; il lato che si stende verso la riva del fiume è lungo più di due miglia; le mura che la cingono sono di mattoni ed hanno 34 bastioni senza piattaforma ne cannoniera, destinate soltanto fin da principio a difendere la città da improvviso attacco degl' Indiani, le vie sono larghe e quasi tutte diritte, e le case sebbene basse a cagione de' frequenti terremoti, sono nondimeno di bella apparenza, riccamente adorne, ed hanno quasi tutte il loro giardino. I diamanti, l'oro, l'argento spiendono da tutte le parti nelle chiese e ne'monasteri che sono in gran numero. Contiene 53m. abitatori, una sede arrivescovile, un' udienza reale, una università, parecchi stabilimenti di manifatture ed un teatro. Chi desiderasse esaminare l'esatta pianta di questa famosa capitale potrebbe osservare il volume primo del Viaggio di Antonio di Ulloa (1); Il clima vi è ameno e salubre, vi sono ignoti i tuoni e i lampi, come la pioggia, la grandine e la neve : solo vi cade una specie di rugiada chiamata garua: il suolo abbonda di ogni sorta di frutti e nulla lascia a desiderare per gli agii della vita. Ma l'amenità della situazione, la salubrità del clima, la fertilità del terreno e tutte le ric-

<sup>(1)</sup> Voyage Hist. de l' Amérique méridionale, tom. I. lib. 1. cap, 3. pag. 425 Tav. 22.

chezze degli abitatori di Lima non compensano un disastro che continuamente minaccia la città e che ha già sofferto.

(Terremoto.) L'anno 1745 un orribile terremoto ne distrusse tre quarti e demoli Callao che
è il suo principal porto di mare. Non v'ebbe mai
distruzione più completa di questa, poichè di tre
mila abitatori non ve ne restò che uno solo per
cerare a Lima la nuova di quel terribile disastro;
ei trovò lo scampo per una straordinarissima combinazione. Quest' uomo era su di un bastione che
domina tutto il porto; ei vide in meno di un minuto tutti gli abitatori uscire dalle loro case nel
maggior disordine e spavento: il mare dopo essersi
ritirato a considerabile distanza, ritornò in montagne spumanti per la violenta agitazione, e seppelli nel suo seno tutti que' miseri abitatori (1).
(Cuzco.) La più antica di tutte le città del Pe-

(Cuzco.) La più antica di tutte le città del Peri è Cuzco o Cusco o Cozco così chiamata dagli Indiani, e fondata dal primo Inca Manco-Capac, qual città capitale, sede e origine del suo imperio. Essa è distante 184 leghe da Lima, e giace sotto i 13 gr. 40 m. di latitudine al mezzodi. La bellezza e la magnificenza degli edifizii, nel palazzo degli Inca e nel tempio del Sole, destarono l'ammirazione de' primi Spagnuoli che la conquistarono. Al presente Cuzco è quasi della stessa grandezza di Lima; conta 32m. abitatori; è capo luogo dell'Intendenza di questo nome, e sede di un Vescovo. Essa conserva anche oggidi alcuni monumenti della

<sup>(1)</sup> a Indi, dice Pinkerton, tosto si rimase in una perfetta calma; ma i cavalloni medesimi, che distruggevano la città, spinsero un picciol battello uel luogo or' era quest' uomo, che vi entrò dentro, e così si salvò ».





- o ve Gorgle

antica sua grandezza; le mura di un convento son quelle medesime del tempio del Sole, ed il sacramento sta in luogo della figura d'oro di quell'astro. Un convento di religiose occupa lo stesso sito in cui dimoravano le vergini del Sole. Le case fabricate alla Spagnuola sono tutte di pietra, di boona struttura e coperte di tegole di un rosso che ne fa comparire elegante il prospetto. Gli appartamenti sono spaziosi e vagamente decorati, essendo i cittadini persone di buon gusto ed amanti della eggiadra architettura. Il principale commercio consiste in zucchero, pannilani, tele grosse, lane, galloni d'oro e d'argento, cuoj', marocchini e pergamene. Gl'ingegnosi abitatori' si distinguono soprattutto nel ricamo, nella pittura e nella scultura.

(CITTA' DEL BASSO PERU'. S. MIGHELE DI PIURA)
Nella parte del Perù che giace lungo la costa del
Grande Oceano sta S. Michele di Piura, la più antica città fabbricata dagli Spagnuoli in questo regnocessa trovasi su di un picciolo torrente che feconda
te terre, ma chescompare affatto nellastagione asciutta:
gode di un'aria temperata e salubre(1):i suoi abitatori
in numero di 15m: trafficano di cera, salnitro, filo
'aloes, cascariglia e di altri oggetti; e si occupano anche del trasporto delle merci a schiena di

mulo, da Quito a Lima.

(TRUNILLO.) Truxillo città vescovile, fabbricata nel 1335 da Francesco Pizarro, che gli diede il nome della sua patria; sta a mezza lega dal mare e 30 da Lima in un ameno e fertile territorio,

<sup>(1)</sup> Guthrie dice che quest'aria sia salubre particolarmente per quelli che sono attaccati dal mal venereo, dal quale facilmente gauriscono nello spedale di questa città, ove si recano gl' infermi di tutte le provincie del Perù per farsi cunate,

conta più di 9m. abitatori. Veggonsi in qualche distanza le rovine di antichi monumenti Peruviani, ove Giovanni Gutierrez di Toledo trovò l' anno 1576 tesori immensi, nascosi dagl'Indiani, allorche vi eutrarono gli Spagnuoli la prima volta, il che lese al Re pel suo quinto, 58,527 scudi d'oro.

(CANETE.) Nell' Intendenza di Lima il porto di Canete fa colla capitale un gran commercio di grani , legumi , uccellame domestico , pesci , frutta . nitro e sale che si estrae dalle saline di Culca, Questa provincia è distante sei leghe al mezzodi di Lima, si estende fino a 35 leghe lungo la costa del mar Pacifico; è lunga 31 leghe e larga circa nove. La provincia d'Ica confina a levante con quella di Castro , Virreina e di Lucanas; al mezzodi con quella di Cumana ed a ponente col mare: è lunga 50 leghe e larga 24. L'aria vi è più calda che a Lima: il suolo è soprattutto fertilissimo in viti, che producono uve in abbondanza sebbene non vi piova che poco e ben di rado ; ma il commercio del vino si fa a Lima, a Panama ed a Guayaquil; vi si veggono anche molti olivi il cui frutto dà un ottimo olio.

(Ica.) Ica città capitale sopra un picciolo fiume presso al mare contiene parecchie fabbriche di vetro. Arequipa è città con un porto che può dirsi il migliore dopo quello di Callao. La città è una delle più belle e piacevoli del Perù, deliziosamente situata in un bel piano, con case di pietra fatte a volta.

(Arequipa.) La fondò Francesco Pizarro nel 1539 in un luogo pur detto Arequipa (1), ma lo

<sup>(1)</sup> Dicesi che Arequipa significhi Ebbene! restatevi; poichè le truppe vittoriose dell' Inca avendo conquistato questo

svantaggio del sito indusse gli abitatori a trasportare la loro città nella valle di Quilca, dove essa giace presentemente, a 20 leghe dal mare, col quale ha libera comunicazione per mezzo di un bel fiume. Nella parte marittima dell' Intendenza di Arequipa pone Malte-Brun il porto d'Arica, la cui aria è calda e malsana. Alcuni de' contorni , egli prosegne, producono ottime olive, che sono osservabili per la loro grossezza. Havvi nella provincia un vulcano che lancia zampilli d'acqua fetida e calda; è piena di deserti d'arena rotti da fertilissime zone di terreno. Vi si coltiva la vite con molta cura ed intelligenza, e vi si lavorano qualche miniera d'oro e di rame non che ricchissime miniere d'argento. Pel porto d'Arica le provincie della Paz, di Oruco, di Charcas e di Potosi, oggidi sottoposte al vicereame di Buenos-Ayres, comunicano col grande Oceano.

(TAENA.) Taena sulla prima falda delle montagne meritò per la salubrità del clima di diventare sede dell'amministrazione e degli altri pubblici sta-

bilimenti , ch' eran dapprima in Arica.

\$

(CITTA' DELL' ALTO-PERU. CAXAMARCA.) L' Alto-Perù contiene un maggior numero di luoghi più degni di osservazione. Nell' Intendenza di Truxillo la città di Caxamarca racchiude gli avanzi del palazzo dell' Inca Atahualpa, abitato al presente da nno de' suoi discendenti. Quella città abitata da 12,000 persone trovasi in un clima temperato, in mezzo ad una pianura ove il formento rende il ses-

paese chiesero di restarvi, e di stabilirvisi a cagione dell'amenità del paese, il che fa loro accordato avendo risposto l'Inca: Arcquipay, Filippo II. li ringrazio della generosità delle loro donne, che esibirono volontariamente le proprie gioje per i biogni della corona, V. Gudrine. santa per uno. Alla distanza di una lega trovansi sorgenti d'acqua calda chiamate il bagno degli Inca. Gli abitatori industriosi fabbricano ogni specie di stoffe ordinarie di lana, non che tele di lino e di cotone. La materia prima di quegli oggetti trovasi nel distretto, il cui terreno in parte ineguale e montuoso, riunisce entro uno spazio ristretto le più varie produzioni. Caxamarca è 1464 tese più alta del livello del mare.

( CHACAPONAS , HUANUGO EC. ) Meritano particolare menzione Chacapoyas, città rustica in un paese isolato e delizioso; Huanuco che contiene grandi abitazioni oggidì abbandonate, e Tarma che trovasi sotto un clima piacevolissimo. La provincia di Tarma contiene la città di Pasco in un paese aspro e silvestre, chiamato pianure di Bombon, ove non alligna specie alcuna di grano. Malgrado di tali svantaggi, la città è una delle più popolate, delle più mercantili ed importanti del regno, attesa la vicinanza delle ricche miniere d'argento di Lauricocha. Atanjauja è la capitale della valle Jauja, che è la più florida ed una delle più popolate del Perù, perchè le facili comunicazioni le somministrano i mezzi d'inviare alle miniere di Pasco il mais e le altre derrate che produce. Guanca-Velica, 30 leghe distante da Guamanca, fabbricata entro una fenditura delle Ande, è celebre per la sua ricca miniera d'argento vivo che trovasi alla distanza di una lega e mezza, all' altezza di 2150 leghe al di sopra del livello del mare. Le sorgenti calde di Guanca-Velica sono cariche di tufo calcario.

(Guamanga.) Guamanga città principale della provincia dello stesso nome 70 leghe discosta da Lima è situata sul pendio di parecchie colline, ha eccellenti pascoli e mantiene molte greggie, la lana delle quali è finissima e pregiatissima in tutto il Perù: vi si raccoglie molto grano; e non vi ha città nel Perù che la superi per la bellezza de suoi edifizii, che sono tutti costruiti di pietra, con grandi e vaghi giardini che producono frutta in grancopia: le sue piazze sono vaste e quadrate, e magnifici sono i viali d'alberi piantativi all' intorno. Quivi si fa un grande commercio di grani, di frutta, di minuto bestiame, di cuoii e di marrocchini. Essa è sede di un' università e di un intendente; gli abitatori sono gentili, intelligenti e dediti alle scienze. La situazione centrale fra Lima e Cuzco rende Guamanga assai importante, e ne farebbe forse la capitale, se il clima non fosse un po' fredoca.

( CITTA' DELL' INTENDENZA DI CUZCO. ) L'Intendenza di Cuzco contiene molte picciole città. Il distretto di Calca y-Lares produce il miglior zucchero di tutto il regno ; le canne sussistono senza cura alcuna per più anni, e sono ricchissime di zucchero, e maturano dopo quattordici mesi, circostanza curiosa se si potesse ammettere dietro l'asserzione di un autore poco giudizioso(1).Lo zucchero si cristallizza con estrema rapidità. Il distretto di Cames e Canches trae il nome di due tribù, delle quali sussistono ancora gli avanzi: gl' individui appartenenti alla prima sono robusti, taciturni ed orgogliosi, veston di nero e vanno a cavallo; gli altri di media corporatura, allegri e leggieri, non si coprono che con pelli. La loro lingua differisce come i loro costumi: vivevano sotto due Principi o Curachi indipendenti, sinchè vennero sottomessi dagli Inca (2). « Nel loro paese, nelle vicinanze di

(2) Viajero Universal. XXI. pag 80-99.

c

<sup>(1)</sup> Alcedo, Dizionario, alla parola Calcas y Lares.

Condoroma, si seutono, così riferiscono alcuni autori Spagnuoli, durante la procella, i lampie e ituoni, punture nelle mani, nel volto ed in tutto il corpo: si dà a tali sensazioni il nome di mosche: ma debbono essere effetti dell'aria elettrizzata, poiche più non si sentono tosto cessato il cattivo tempo (a) ». Questo fenomeno dell'elettricità merita di essere più attentamente osservato da un futuro viaggiatore.

( DESCRIZIONE DEL LAGO DI TITICACA. ) Nell'udienza di Charcas, smembrata dall' Alto-Perù, la geografia fisica s'arresta con soddifazione in riva al lago di Titicaca si famoso nella storia degli Inca. Il bacino, il cui fondo è occupato da questo lago, è lungo 130 leglie e largo dalle 50 alle 60; esso è circondato di montagne, e non vi si conosce alcuno sbocco per tante acque, che sono un po'salmastre e molto amare: la sua profondità è dalle 70 alle 80 braccia. Nella celebre isola di Titicaca che dà il nome al lago, Manco Capac pretese d'avere ricevuto la sua vocazione divina per essere il legislatore del Perù. Un tempio coperto d'oro ornava quel sacro luogo; ed in quel lago, secondo la tradizione, gl' indigeni gettarono la maggior parte dei loro tesori, e singolarmente la grande catena d'oro degli Inca Huayna-Capac, lunga 700 piedi.

(CITTA' DEL PERU' MERIDIONALE, LA PIATA). L'udienza di Charcas risede nella città di La Plata, detta anche Chuquisaea e dagli Indiani Chuquiluya: questa ricevette il primo suo nome da una famosa miniera d'argento posta nella montagna di Porco,

<sup>(4)</sup> Alcedo, alla parola Coxes y Canches. Nel Viojero Universal, XVI, pag. 485, trovasi la stessa relazione, ma al T. XXI, pag. 89-99, non se ne fa più parola.

donde gli Inca traevano immense ricchezze. Essa è posta su di un ramo del Pilcomsyo ed è cinta di alture che la difendono dai venti. Nella state il clima è assai dolce, con poca differenza per tutto l'anno: ma nel verno che principia in settembre e termina a marzo, le tempeste, i tuoni, i lampi sono frequenti, e di lunga durata le pioggie Le case sono grandi e comode anzi che eleganti; ma allegrissime pei loro giardini: la popolazione amenonta a più di 14m. anime compres: gli Indiani. Diversit pubblici cdifizii sono magnifichi: ammivansi in ispecie l'architettura e la decorazione della cattedrale.

( LA PAz. ) La Paz capitale di una picciola giurisdizione dell' udienza di Charcas, città vescovile, grande, ben fabbricata, adorna di fontane e di pubblici edifizii, sta su di un terreno piano sebben cinto di colline da tutti i lati, fuorche dalla parte del fiume. Questo, quando si gonfia in conseguenza delle pioggie o delle nevi, trae seco pezzi enormi di macigno cd insieme polvered' oro che si trova poscia nel sedimento delle acque. Nell'anno 1730 un Indiano nel lavarsi i piedi nel fiume trovò un pezzo d'oro di tal grandezza, che il Marchese di Castel-Fuerte lo comprò per 12,000 da otto, e lo mandò in Ispagna, come un presente degno della curiosità del suo Sovrano (1). Il commercio principale di questa città, popolata da 20m. anime (2), consiste in erba del Paraguay, che si fa passare in grande quantità ne le altre città del Perù. Fredda è la temperatura dei dintorni, ma nelle valli

<sup>(1)</sup> Gazzettiere Americano alla parola Pax.

<sup>(2)</sup> Helm, Journal d' un voyage.

166

il terreno è fertile, e vi si coltiva anche la cannamele, le cui piantagioni a Tomina durano 30 anni.

(Porosi). Potosi città nell'arcivescovado della Plata e provincia di Charcas, 75 miglia a scirocro della città della Plata, sta sul pendio meridionale della famosa montagna dello stesso nome, in un paese sterile e freddo, ove sono parecchie fonti termali. Deve la sua celebrità alla suddetta montagna o cerro di Potosi che dalla sua scoperta fino ai nostri giorni somministro un' immensa quantità d' argento. Tale fortunata scoperta segui nell'anno 1545 per un fortuito accidente.

( SCOPERTE DELLE MINIERE DEL POTOSI. ) Un Indiano, da alcuni chiamato Gualca e da altri Hualpa, inseguendo su per questa montagna alcune capre salvatiche, giunto ad un passo molto scosceso, s'attacco ad un arboscello per potervi salire più agevolmente; ma non essendo l'arboscello capace di sostenere il peso del suo corpo, si svelse dalle radici, e scoperse una massa di bellissimo argento, del quale varii pezzi rimasero fra quella poca terra attaccata alla barba della pianta. L' Indiano che abitava a Porco, s' affrettò di ritornare a casa con questiprimi frutti della sua scoperta, purificò l'argento, se ne servi, e tutte le volte che si vedeva vicino al termine della sua provvisione, se ne tornava a quella inesausta sorgente. Finalmente un intimo suo amico, chiamato Guanca, vedendo un si felice cambiamento di fortuna, desiderò di saperne la cagione, e lo sollecitò con tal calore a palesargliela, che questi non potè far di meno di compiacerlo. Comunicatosi l'arcano, continuarono per qualche tempo ad andare insieme alla montagna, per far la loro provvisione d'argento, fino che, non volendo Gualca insegnare all'altro la maniera di purificare il metallo, Guanca rivelò il secreto al suo padrone Villarorel, Spagnuolo che vievva a Porco. Questi sulle notizie avute andò il 21 aprile 1545 a visitare tal luogo, e fece, che senza indugio s'aprisse una miniera che fu lavorata con prodigioso vantaggio. Questa prima miniera fu chianusta il Discopritore, perche avea dato motivo a scoprir le sorgenti di moite altre ricchezze contenute nelle viscere di queste montagne. Di là a pochi giorni ne fu aperta un' altra, chiannata la miniera di Staguo; e poscia un' altra detta la Ricca, come più abbondante deli' altre, ed in ultimo la Mendicta. Queste sono le principali miniere del Potosi (1),

(1) Secondo la tavola delle annue produzioni delle miniere dell'America Spagnuola al cominciare del secolo decimono-110(a), le produzionitel Perù e delle altre provincie dell'America meridionale sono inferiori d'assai a quelle del Messico solo. Il signor De Humboldt è del parere che le miniere del Perù sieno non solamente più difficili da cavare, perche simate a troppa altezza, ma che la loro ricchezza minerale sia auche minore che non s'era creduto Ei cita qual prova i due conti della miniera di Guanaxuato al Messico, e di quella di Potosi al Perù. Si dee però dire che il dotto mineralista signor Helm, il quale non ha veduto il Messico, pensa che la differenza a disfavore del Perù, provenga principalmente dall'essere il Messico quasi la metà più vicino alla metropoli, e che quin li il governo si è trovato maggiormente in caso d'introdurvi una buona polizia ed una savia aniministrazione, Dal che risultarono una più numerosa popolazione, un' industria più attiva, ed un maggior credito, intle circostanze favorevoli allo scavo delle miniere. Manca al Perù una banca reale o particolare; e per ultimo il trasporto dei metalli in Enropa è più lungo per Vera Cruz e per l'Avana che pel fiume della Plata, che è il solo grande sbocco dell'America Spagnuola meridionale. Se il Perù si trovasse in una situazione favorevole come quella del Messico; se si aprisso la navigazione dell' Amazone, non v'ha dubbie a che trarrebbesi dalle miniere di quella sola provincia, oro ed argento in quantità quattro volte maggiore di quella che si ritrae attualmente da tutte le miniere insieme unite »

(a) V. De. Humboldt. Essai sur le Mucque, IV. 242. 218.

146

dalle quali si cavava annualmente pel valore di

9,282,382 lire sterline d' argento.

(CITTA' DI POTOSI.) Questa famosa montagna, alle cui talde è situata la città, solleva la sna cima sopra gli altri vicini monti: lo strato di porfido che la corona le dà la forma di cono o di collina basaltica, alta 607 tese dal vicino altipiano: il colore del suo terreno, in qualche distanza dalle radici, è di un bruno rossiccio. Potosi sede dell'amministrazione delle miniere e de'diversi stabilimenti ad e sa relativi, gode anche il vantaggio di trovarsi vicina ad un ramo del fiume Pilcomayo, che me te nel Paraguay, ciocchè la rende centro di un gran commercio, e ficilità le sue comunicazioni con Buenos-Ayres. Egli è difficile combinare le varie opinioni degli autori sulla popolazione di Potosi. Vi ha chi non le dà che 3om abitatori: il dotto mineralista Tedesco signor Helm, il quale vi dimorò parecchi anni, assicura che ne contiene 100m, Nel Gazzettiere Americano leggesi che questa città ha quasi due leghe di circuito, e che contiene sopra 60,000 Indiani e 10,000 Spagnuoli, diversi dei qualisono persone di un grado distinto, e per la maggior parte possessori d'immense ricchezze.

(OROFESA, TARIJA EC.) Sono degne di menzione nel Perù meridionale anche. Le seguenti città: Oropesa, nella valle di Cochabamba, posta alla riva di un fiuonce lo che sbocca nel fiume Gnapoy: essa venne falbiricata da Don Francesco de Toledo, che le diè questo nome in onore del Conte d'Oropesa, di Castiglia Nuova in Ispagna, suo congiunto. Gli abitateri fano un gran comuercio di biada e frutta, cui produce in gran copia la suddetta fertilistima valle. Tarija è la capitale della provincia di Chicas, ed abbenda essa pure di biade, frutta e

buoni vini: S. Francesco d'Atacama nella provincia d'Atacama, che confina al nord col territorio di Arica, al sud col Chili, e la cui parte marittima non è che un orrido deserto, ma che nell'interno contiene fertili terre, metalli ed acque calde. Santa-Cruz de la Sierra, città considerabile, ma poco conosciuta, sorge di mezzo ad una vasta cuntrada leggermente ondulata da picciolo montagne, al di là delle quali giacciono le immense pianore di sabbia della provincia di Chiquitos, che giugne al nordino alle pianore selvose della provincia di Moxos.

Dopo di aver data la topografia del Esso ed Alto-Perù passremo ad esaminare brevemente la forma di governo, le usanze, i costumi, il commercio delle colonie Spagnuole stabilite in questa

parte dell' America meridionale.

(Governo del Perú). I vice-rè del Perú hanno la loro residenza in Lima. Ulloa ci lastio una lunga descrizione del ricevimento che questa capitale fa a suoi vice-rè, e della pompa e nagnificenza che accompagnano una tale cerimonia (1).

(Vice-Re, loro potere e pome.) Il governo di un vice-rè dura tre anni, spiati i qualipuo il Re confernarlo nella sua carica. Governa con pompa e prerogativa di Re: assoluto in tutti gli affari militari, civili, crininali o relativi alle rendite, ha sotto di se offiziali e tribunali giusta i varii dipartimenti del governo: elegge tutti gli ofiziali; sicche la grandezza del suo impiego supera la dignità del titolo. Per sicurezza della sua persona egli ha due corpi di guardia; uno di 160 soldati a cavallo, sotto il comando di un capitano e di un tenente; la sua divisa è turchina con mostre

<sup>(1)</sup> Voyage au Perou, liv. I. ch. IV. pag. 437.

di scarlatto guernite di frangie d'argento con bandoliere eguali. Tale compagnia è composta di Spagnuoli, e tutte persone scelte: montano la guardia alla principal porte del palazzo, ed ogni volta che il vice-re ne esce, viene accompagnato da un picchetto di otto guardie, delle quali quattro lo precedono e quattro gli tengon dietro. L'altra compagnia è composta di cinquanta alabardieri tutti Spagnuoli, vestiti d'azzurro, con camiciole e mostre di velluto cremisino con doppio gallone d'oro: essi fanno la guardia alla porta delle sale che couducono a quella della pubblica udienza ed agli appartamenti del vice-rè, cui accompagnano altresì tutte le volte ch'egli esce, o che si reca alle sale de' tribunali. Oltre queste due compagnie, havvi ancora nell'interno del palazzo un distaccamento d'infanteria della guarnigione di Callao, composto di cento soldati, di un capitano e di un luogotenente, e questo vien impiegato a far eseguire gli ordini del vice-rè, e tutt' i decreti de' tribunali. Oltre ch'esso assiste alle corti di giustizia, e ai consigli di guerra e di finanze, il vice-rè dà udienza ogni giorno ad ogni grado di persone; al qual fine sono nel palazzo tre belle sale, nella prima delle quali, ornata dei ritratti di tutti i precedenti vicerè, egli riceve le deputazioni degli Indiani e dei Mulatti; nella seconda dà udienza agli Spagnuoli, e nella terza, dove trovansi i ritratti del Re e della Regina attualmente regnanti, egli riceve tutte le dame che desiderano udienza privata,

(MILIZIA.) Il salario del vice-rè ammonta a 7167 lire sterline all'anno, senza i legittimi incerti che vagliono tre volte tanto. Nella sua giurisdizione egli può levare 120m. soldati, ma si crede che non ne possa armare la quinta parte. Il presidio di Lima è composto di 14 compagnie di fanteria Spagnuola, sette compagnie del corpo di commercie, otto compagnie d' Indiani, sei di mulatti, e dicci squadroni di cavalleria Spagnuola: in tutto quatto mila soldati, gente robusta, e ben disciplinata.

( Amministrazione della Giustizia.) Ben regolato è il governo, massime rispetto all'amministrazione della giustizia. Gli affari immediatamente re-lativi al gabinetto si spediscono da un segretario di Stato con un assistente propriamente qualificato per si importante impiego. Da questo officio escon gli ordini pe' passaporti, i quali vengono dati da ogni Corregidor entro la sua giurisdizione. Il segretario ha la facoltà di coprire tutti gli impieghi giuridici pel corso di due anni; ma deve avere l' approvazione del vice-rè, nè fa cosa alcuna se non per autorità del medesimo. Le cause relative all'equità vanno alla curia detta Audiencia . dai decreti della quale non è lecito appellare al consiglio delle Indie, se non in caso di notoria ingiustizia e di un secondo processo. Il tribunale Audiencia, curia suprema in Lima, è composto di otto auditori è da un fiscale per affari civili : si tiene nel mi due si trattano le cause pubblicamente o privatamente, nel terzo si delibera.

CAMERA DE CONTI. ) Segne la camera dei conti, composta di un commissario e due direttori con inferiori uffiziali appartenenti a ciascuna classe. Qui i Corregidores ( Governatore o Podestà ) cui è affidata la pubblica rendita, presentano i loro conti, e qui pure si regolano le distribuzioni e 'I manegio dell' entrata regia. Finalmente ci ha nel palazzo la regia tesoperia, nella quale, si ricevono tatte le

rendite di Sua Maesta, da qualunque luogo essevengano entro la giurisdizione dell' Audiencia di Lima.

(MAGISTATURA.) La magistratura consiste în liegidores o senatori, Alferezreal che è una specie di luogotenente generale di polizia, e în due Alcades o giudfei; tutti nobili di primo grado. Questi hanno la direzione dell'ordine civile, e amministrano la giustizia ordinaria. Gli Alcades presedono alternativamente ogni mese, poichè, per particolar privilegio della citrà di Lima, non si estende che agli Indiani la giurisdizione del Corregidor.

Una delle più utili instituzioni, quando sia bene amministrata, si è la corte per la sicurezza degli effetti di persone morte: questa s' incarica di tutti i heni di chi muore intestato e senza legittimi eredi; e sopraintende anche alla condotta di chi ha in mano

effetti d'altre persone.

(TRIBUNALE PER CLI AFFARI DI COMMERCIO.) L'altro tribunale è il Consulado (consolato) o consiglio di commercio: esso consiste in un Presidente e due consoli, i quali sopraintendono ad ogni cosa relativa alla mercatura, decidono tutte le dispute ed i processi mercantili, e si governano colle stesse regole che i consolati di Cadice e Bilbao.

(RELIGIONE.) Il capitolo della cattedrale, alla testa del quale trovasi l'Arcivescovo, è composto di cinque dignità, di un decano, di un arcidiacono, di un cantore, di un teulogante e di un tesoriere; di nove canonici, di sei prebendati e di sei seniprebendati. Il tribunale ecclesiastico è composto solamente dell'Arcivescovo e del suo uffiziale. I suffraganei di questo prelato sono i Vescovi di l'anama, di Quito, di Truxillo, di Guamanga, d'Arvequipa, di Cuzco, di Santiago e della Concezione:

i due ultimi sono nel regno di (hili. Il tribunale dell'inquisizione è composto di due inquisitori e di un fiscale, i quali cogli uffiziali subordinanti vengono nominati dall'inquisitore generale; e in caso di vacanza di questo, dal supremo consiglio

dell'inquisizione.

(Înstruzione puntica.) Le scuole pubbliche dell' università ed i collegii di questa città coltivano nelle lettere divine ed umane l'ingegno perspicace degl' indigeni, che comincian presto a far billare il loro sapere; ciò che è piuttosto l'effetto della loro naturale disposizione che della coltura e dell' arte; che se essi non si distinguono parimenti in altri generi di studio, non è certamente da attribuirsi a negligenza nè a poco ingegno, ma a mancanza di abili professori, essendo essi di facilissimo intendimento. L'università di S. Marco ha cattedre per ciascuna scienza; i collegii di S. Toribio, S. Martino e S. Filippo son dotati di particolari privilegii, ed ban professori, che insegnano diverse lingue e scienze.

(Usanze e Costunt decil abitatori dell' opulenta e popolosa città di Lima sono Spagnuoli, Indiani, Negri e Meticci. Le famiglie Spagnuole sono molto numerose ascendendo dalle 16 alle 18m. persone, delle quali una terza o quarta parte forma la più distinta mebiltà del Perù. Molte di queste hanno titoli di dignità Castigliana, essendovi da \$\frac{1}{2}\$ contie marchesi stanziati nella città. È anche notabile il numero dei cavalieri de' varii ordini militari, e quello di altre antiche famiglie che vivono con grande splendore; fra le quali distinguonsi particolarmente ventiquattro majoraschi, che hanno gran poderi ed antichissime case, ma senza titoli. Una di queste famiglie

trae origine certa dagli Inca, e si è quella d' Ampuero, così appellata dal nome di un capitano Spagnuolo che si trovò alla conquista del Perù oche prese per moglie una Cora (1). I Re di Spagna accordarono a tal famiglia distinti onori e privilegii come in risarcimento delle gravi ingiurie fatte ai predecessori della medesima. I majorascati stabiliti nelle famiglie impediscono ch' esse vadano in decadenza, disordine che, senza ciò, sarebbe inevitabile attese le grandi spese che fanno continuamente per vivere con magnificenza e splendore. Esse hanno poderi assai considerabili, impieghi politici e militari, e que' nobili che non hanno nè entrate di majoraschi, nè terre lihere , si sostengono coi non meno reali vantaggi che loro procura il com . mercio, non essendo colà il negoziare in grande, cosa incompatibile colla nobiltà, come lo fu in Ispagna.

(NFORI E MULATTA.) I Negri ed i Mulatti formano il uaggior numero degli abitatori, e sono quelli che esercitano le arti meccaniche, cui anchegli Europei si applicano, senza curarsi, come a Quito, e la medesima professione sia esercitata dai Mulatti, poichè ognuno cercando di guadagnare, ed i mezzi, onde giugnere a tale scopo, essendo diversi a Lima

non si pensa punto agli ostacoli.

(Indiani, Meticci.) La terza ed ultima specie degli abitatori sono gl' Indiani ed i Meticci, il cui numero è picciolo in propurzione della grandezza della città e della quantità delle altre caste. La loro ordinaria occupazione consiste nel seminare le terre, nel far stoviglie, e nel vendere le derrate al mer-

<sup>(4)</sup> Con tal nome gli Inca appellavano le loro Principesso di sangue reale.

cato; poichè nelle case tutto il servizio vien fatto dai Negri o dai Mulatti, liberi o schiavi, ma specialmente da questi ultimi.

( FOCCIA DI VESTIRE DEGLI UOMINI.) Gli abiti usati dagli uomini in Lima non differiscon molto da quelli che sono in uso nella Spagna, e la difrenza non è nè anche assai grande fra le diverse condizioni. Tutte le stoffe sono comuni, e chi può comprarle può portarle, in guisa che non è da stupirsi se si vede un Mulatto che esercita un mestiere. vestito di ricca stoffa, mentre che una persona di primo grado non ne trova una più bella per distinguersi. Tutti si danno al più gran lusso e si può dire senza esagerazione chele stoffe fabbricate nel paese, in cui l'industria inventa ogni giorno qualche cosa di nuovo, non brillano tanto in alcun' altra parte quanto a Lima, essendone l' uso ordinario e generale. Ma in quanto a ciò le donne superano d'assai gli uomini, ed il loro lusso èportato a tal punto che merita una particolare descrizione.

(Delle Donne.) È cosa sorprendente l'attenzione ed il gusto che le Peruviane dimostrano nella scelta de' merletti, coi quali sogliono caricare le loro vesti: quest' è un'emulazione generale non solo fra le donne di distinzione; ma ben anche fra le altre, ad eccezione delle Negre che sono quel.e dell'ultimo grado. I merletti sono cuciti sulla tela anto vicini gli uni agli altri, che non traspare che una picciola parte di questa, anzi alcune parti delle loro vesti sono si coperte che il poco che se ne vede sembra servir più d'ornamento che per uso Nel resto poi questi merletti devono essere de' più fiui del Brabante, gli altri sono risguardati come triviali.

La loro foggia di vestire è assai diversa da quella delle donne Europee, e non ci ha che l'us nza del paese che possa renderla sopportabile. Essa consiste nel calzare, nella camicia, in una gonnella di tela detta Fustan, o sottogonnella bianca. in un' altra gonnella aperta ed in una giubba bianca nell' estate e di stoffa nell' inverno. Alcune, ma in picciol numero, aggiungono a tutto ciò una specie di manto intorno al corpo, che per lo più tengono aperto. La differenza che passa fra questa foggia di vestire e quella della donne di Quito, benchè composta delle stesse parti, consiste in ciò, che la gonnella delle donne di Lima è assai più corta, poiche dal ventre discende soltanto alla metà della polpa della gamba, e da questa fino al di sopra della noce del piede pende il fino merletto attaccato intorno al Fustan. A traverso di questo merletto veggonsi pendere le estremità de' legacci ricamati d' oro o d'argento, e qualche volta ornati di perle. La gonna è di velluto o di qualche altra ricca stoffa carica di ornamenti come quella delle donne di Quito. Le maniche della camicia lunghe un' auna e mezza e larghe due sono guernite da un capo all' altro di merletti uniti e attaccati diversamente irsieme. Sopra la camicia pongono la giubba, le cui maniche assai grandi formano una figura circolare: queste maniche sono di merletti ornate di liste di batista o di linone finissimo. Le maniche della camicia se non sono più belle sono eguali: la camicia è fermata sulle spalle con nastri attacesti per tale oggetto alla giubba. Poscia esse rimhoccano le maniche rotonde della giubba sopra le spalle, e lo stesso fanno di quelle della camicia che rimangon sopra le altre: e quei quattro ordini di maniche formano come quattro ale che discendono

fino alla cintura. Le donne che portano il manto se ne cingono il corpo, senza lasciare perciò di portare la giubba ordinaria. Nell'estate esse copronsi di un velo o perizoma assai somigliante alla camicia, fatta di batista di finissimo linone guernito di merletti. Sogliono poi nell' inverno avvilupparsi in un rebos che consiste in un pezzo di bajetta o flanella; ma quando escono di casa questo rebos è ornato e guernito come la gonna: alcune lo guerniscono di frangie, alcune altre di passamani di velluto nero. Al di sopra della gonnella metto-no un grembiule simile alle maniche della giubba. Da tutto quel che abbiamo finora esposto si può giudicare quanto debba costare un abito nel quale s' impiega più materia per le guarnigioni che pel fondo; e dopo ciò non sembrerà cosa strana che la camicia di una sposa costi qualche volta più di mille scudi.

( SI DAN VANTO DI AVERE IL PIEDE PICCIOLO. ) Una cosa poi, di cui queste donne si dan maggior vanto, si è di avere il piede picciolo; poiche in questo paese, siccome nella Cina, la picciolezza del piede vien considerata come una grande bellezza: e siccome elleno sono accostumate a portar fino dalla loro infanzia strettissime scarpe, così non è cosa rara di trovarvi delle donne che hanno i piedi lunghi dai cinque ai sei pollici. Le scarpe sono affatto piatte e senza suola: un pezzo di marrocchino serve di tomajo e di suola nello stesso tempo: hanno la punta larga e rotonda come quella del tallone, di maniera che la loro forma è simile alla figura di un 8: queste scarpe sono allacciate da fibbie di diamanti o da altre pietre, secondo la facoltà di chi le porta; e ciò più per ornamento che per bisogno, poiche tali scarpe sono fatte in modo da non abbisognare di fibbie per rimaner ferme ai pieil. Portano ordinariamente calzette bianche di seta, e qualche volta anche di colore ricamate dai lati; ma il bianco è il colore più di moda, siccome più acconcio a nascondere i difetti della gamba che è quasi tutta esposta alla vista.

(ACCONCIATURA. ) Le donne hanno generalmente i capelli neri, assai folti e lunghi, che oltrepassano la cintura : sogliono esse rialzarli ed attaccarli alla parte posteriore della testa in sei treccie che ne occupano tutta la larghezza, e nelle quali passano una spilla d'oro un po' curva detta polizon; collo stesso nome chiaman pure due bottoni di diamanti posti alle due estremità della spilla. Quella parte delle treccie che non è attaccata alla testa . ricade sulle spalle, formando la figura di un cerchio stiacciato: davanti e di dietro della testa mettono pennini di diamanti : coi capelli dinanzi formano de' piccioli ricci che scendono dalla parte superiore delle tempie fino al mezzo delle orecchie, e sopra ciascuna tempia pongono un picciolo empiastro di velluto nero.

(Ornament.) Gli orecchini sono di diamanti accompagnati da bottoncini o fiocchetti di seta nera ornati di perle, ed al vezzo di perle che portano al collo sogliono altresi aggiugnere un rosario che pende nel mezzo del petto tutto composto di grosse perle. Oltre poi gli anelli di diamanti ed i braccialetti di perle delle più grosse e della migliore qualità, molte dame portano de' diamanti incassati nell'oro, ed al disotto dello stomaco un altro vezzo rotondo e grande attaccato ad un nastro che cinge il corpo tempestato anche esso di diamanti. Se noi ci presentiamo una di queste donne tutta copetta di finissimi merletti e delle più ricche stof-

fe, tutta brillante di perle e di diamanti, non ci faremo difficoltà a credere che quand'ella è abbigliata, la sopra di se il valore di 30 o 40 mila scudi, un po'più, un po' meno a seconda delle facoltà di ognuna; magnificenza tanto più sorprendente, in quanto che essa regna ben anche tra le donne private.

Elleno hanno altresi due ordinarie foggie di vestire, per uscire di casa: l'una consiste in un velo di taffettà nero ed in una lunga gonnella; l'altra in una cappa ed in una gonnella rotonda: la prima viene usata per recarsi alla chiesa, l'altra per andare al passeggio. Queste vesti sono ricamate d'oro, d'argento o di seta su di un fondo di tela che non corrisponde a si fattiornamenti.

Amano esse con una specie di furore il lusso innocente dei fiori e dei profumi: portano sempre dell'ambra indosso; ne metton di dietro alle orecchie, nelle vesti e per fino ne' mazzetti di fiori; ornano i loro capelli coi fiori più belli e più olezzanti, e ne guerniscono anche le maniche. La grau piazza di Liuna è sempre come un giardino per l'abbondanza de'fiori che vi si pongono in mostra.

L'immaginazione e la sensibilità del bel sesso sono cose aumirabili: le donne sono naturalmente gioviali senza mancare alla decenza: la musica è una delle loro principali occupazioni; anche fra le persone del volgo siodon continuamente canzoni ingeguose e piacevoli: le danze sono assai frequenti e si balla con una leggerezza che sorprende. La vivacità e la penetrazione degli abitatori di questa città assegnan loro un posto distintor fra le nazioni incivilite. Il buon gusto, l'urbanità, molte qualità sociali sembrano ereditarie ne? Peruviani, che rimasero fedeli a Ferdinando VII. Ella è non perquiassero fedeli a Ferdinando VII. Ella è non perquiassero fedeli a Ferdinando VII. Ella è non perquissorio della sociali sembrano ereditamente della especiale della sociali sembrano ereditamente della especiale de

158 DEL PERU'
tanto desiderabil cosa che vi si migliori il sistema
d'educazione.

GOVERNO, RELIGIONE, WSANZE È COSTUMI DEGLI ANTICHI PERUVIANI.

(ANTICHI PERUVIANI.) Le nazioni indigene del Perù richiamano al presente tutta la nostra attenzione; ma la storia de' Peruviani vagamente conservata per via di tradizioni verbali, o con quei nodi simbolici chiamati quipu, è infinitamente più oscura di quella de' Messicani, nè risale più addietro di due o tre secoli innanzi la scoperta dell' America fatta da Colombo, poichè i regni dei dodici Inca non poterono avere una durata comune di più di vent'anni.

Garcilasso de la Vega il più autentico storico del Perù, disceso egli mederimo da stirpe regia per parte di madre, profonde le sue lodi agli Inca, come se renduta avessero umana e civile gente barbara, vagante al par delle bestie, senza la minima idea di virtù, di leggi, o di religion naturale. Un giorno che Garcillasso dimandò all' Inca suo zio l'origine della nazione e dell' innalzamento degli Inca, gli fu risposto così: « Cugino mio, voglio ben compiacervi, perchè molto importa a voi di saper queste cose e d'imprimente nel cuore.

(Loro Barbarie Primitiva.) Sappiate dunque che tutta questa regione era prima un'intera foresta et un deserto, e il popolo una sorta di bruti, senza religione e governo, e senza le arti. nacessarie alla società, come quelle di seminare, raccogliere, fabbricare, filare, e tessere. Viveano in copia nelle caverne di rupi e montagne, pascendosi di ra-

dici, di erba e di carne umana. Il loro vestimento era di foglie o di scorza d'albero e di pelli di bestie. In somma erano totalmente selvaggi; tenevansi in comunione le donne, delle quali usavano come i bruti, e servivansi della prima in cui s'abbatteano.»

( Culto E supenstizione. ) Gli antichi Peruvia-ni siccome i Negri della costa d' Africa, avevano una moltiplicità d' Iddii; quasi ogni cosa che loro si presentava alla vista, era un Dio. Nazioni, provincie, tribu, fatiglie, e individui, avevano i loro Dei particolari, non potendo comprendere come la stessa Divinità potesse attendere alle varie azioni di differenti persone. Alcuni per semplice istinto di riconoscenza adoravano la benefica natura, le montagne madri de fiumi, i fiumi stessi e le fonti che bagnano e fecondano la terra; gli alberi che davan legne a'loro focolari; gli animali timidi e mansueri de' quali mangiavan le carni, ed il mare abbondante di pesci cui chiamano loro nutrice. Ma il culto del terrore era quello del maggior numero. S' eran fatti Dei gli oggetti più orribili; tributavano un superstizioso rispetto al cuguar, al jaguar, al condor, ai più gran serpenti; adoravano le procelle, i venti, la folgore, le caverne, i precipizii; si prostravano dinanzi ai torrenti, alle tenebrose foreste, alle radici di que terribili vulcani che squarciavano le viscere della terra. Non eravi però che un' ombra di culto anche per queste terribili Divinità; e sembra che le considerassero come l'Africano considera i suoi idoli o fetiscii. Tuttavia chi si squarciava il ventre e si lacerava gli intestini, chi più forsenato strappava i suoi figli alla mammella materna, onde immolarli sull' altare.

(SACRIFIZII.) Garcilasso conferma il racconto

160 di Blas Valera, il quale dice che i montanari delle Ande mangiavano carne umana ed immolavano ai deificati serpenti e uomini, e figli proprii; venivano divisi subito in quarti i prigionieri di guerra, e distribuiti a benefizio del vincitore, od erano venduti al macello. Se il prigioniere era persona di distinzione, veniva tosto spogliato e legato ad un palo: glisi tagliavan con coltelli di pietre affilate le parti più carnose, come le polpe delle gambe, delle coscie delle natiche e delle braccia e spruzzando di sangue i circostanti, le mangiavano amlamente sugli occhi dell' infelice vittima, che iunanzi morire si vedeva sepolto nel ventre dei suoi nemici. Le donne bagnavano i capezzoli di quel sangue per farlo succhiare dai loro infanti insieme al latte che loro davano. Vedi la Tavola 3 n. r. E tutto questo in via di religiosa offerta. Spirato il paziente, si divorava il resto di sue carni e viscere con più solenne e tacita riverenza. « Tale, dice Garcilasso, era il modo di que' barbari, prima di ricevere il governo degli Inca ». É facile però che molte delle dette cose siano tradizioni favolose od esagerazioni per esaltare le riforma fatta dagli Inca tenuti poscia in somma venerazione.

L'orgoglio nazionale erasi combinato colla superstizione. I Peruviani risguardavano questi Dei crudeli come se fossero gli antenati delle loro tribù. Gli uni, siccome quelli di Cuba, di Quinvala e di Taemar, superbi per la credenza di discendere da un leone adorato dai loro padri, presentavansi vestiti delle spoglie del loro Dio, colla fronte coperta della sua criniera, e colla più minacciosa ferocia negli occhi. Altri come que' di Sulla, di Vilca, di Hanco, d' Urimarca vantavansi d'esser nati, quali da un monte, quali da una caverna o da un lago

o da un fiume a cui iloro genitori immolavano i primogeniti (1).

( STORIA DELL' ORIGINE DELL' IMPERIO PERU-VIANO. ) Tali erano i nostri antenati, così l'Inca zio di Garcilasso prosegue il suo racconto, quando il Sole nostro padre avendo pietà di loro, mando dal cielo in terra un suo figlio e una sua figlia per istruire i popoli nella scienza di sua Divinità, affinchè lo adorassero, dando loro e leggi e precetti per vivere da uomini ragionevoli in case e in società, ed insegnando loro a seminar le terre. e

coltivare le piante, e a pascer le greggie.

(IL SOLE MANDA DAL CIELO IN TERRA UN FIGLIO ED UNA FIGLIA PER INSTRUIRE 1 POPOLI. ) Con queste instruzioni il Sole, nostro primo padre, collocò i suoi due sigli nelle vicinanze del lago Titicaca ( a 80 leghe da Cuzco ) dando loro piena libertà d'andar dove loro piacesse, ma che quando voles-sero mangiare o dormire in qualche luogo, procurassero di ficcare in terra una verga d'oro, lunga un mezzo braccio e grossa due dita, ch'ei loro diede come un segno infallibile della sua volontà la qual' era che là, ove essa d' un solo colpo entrava nella terra, doveano stabilire la loro residenza e formare una corte, cui ricorresse tutto il popolo. Doveano poi governarsi con ragione, giustizia, pietà clemenza e dolcezza. Ridotto obbediente il popolo e soggetto alle leggi doveano fare tutti gli uffizii di teneri genitori verso diletti figlioli, ed imitare l'esempio dato loro dal Sole loro padre, il quale fa bene a tutto il mondo, illumina e riscalda, fa vegetare i semi, rende prolifiche le piante, feconda le greggie, innaffia le terre colle rugiade, e gior-

<sup>(1)</sup> Garcilasso, lib. I. cap. 2.

162 nalmente fa un giro visitando ogni angolo della terra per conoscere e provvedere a qualungne bisogno. Così il Sole nostro padre, proseguì l'Inca. avendo dichiarata la sua volontà a questi due suoi figli, li mandò ad eseguire questa importante commissione; ed essi cominciando il viaggio di Titicaca verso settentrione cercavano di ficcare la verga in terra ad ogni luogo di riposo, ma non vi entrava. Finalmente dopo varie inutili prove giunsero ad un picciol luogo, otto leghe circa a mezzodi di questa città ( Cuzco ), appellato ancor oggidì Pacavec-Tempu (1) cioè Dormitorio dell' alba, nome datogli dall' Inca, perchè usciva da questo dormitorio sul far del giorno. La vedesi anche al presente la città che questo Principe popolò, e i cui abitatori vantano il titolo datole dal primo de' nostri Inca. Di qua egli e la Regina scesero nella valle di Cuzco luogo in allora scosceso e deserto, e fermandosi a Huanacauti, e gettando di bel nuovo la verga di oro, la terra la ricevette con tanta facilità, che vi si affondò al primo colpo e più non si vide. Allora il nostro buon Inca rivolgendosi alla Regina che era sua sorella e moglie, il Sole nostro padre, le disse, vuol che in questa valle facciamo stanza: bisogua dunque radunare i popoli per instruirli, e far loro il bene ch' ei ci comanda.

MANCO-CAPAC E LA REGINA COYA-MAMA-OELLO-HUACO. SORELLA E MOGLIE RADUNANO I SELVACCI. Ció detto se n'andarono per diverse strade nel deserto di Huanecauti a riunire il popolo; ed essendo quel deserto il primo luogo di loro residenza, dai loro piedi santificato, meritamente ci abbiamo eretto

<sup>(1)</sup> Pacavec-Tempu, o secondo altri Pacavec-Tampu, sccondo Herrera, vuol dire, Casa di venerazione.

un tempio per adorarvi il Sole nostro padre e ringraziarlo de' benefizii compartiti al genere umano. Il principe nostro Inca se ne ando poi a setten-trione, e la moglie sorella a mezzodi, dichiarando a qualunque incontravano che il Sole loro padre mandavali ad instruire e beneficare quegli abita-tori, e a divezzarli dalla loro vita brutale e selvaggia. Raccontavano al popolo d'esser venuti a raccorre quelli che andavano sparsi fra monti e luoghi aspri, per porli in comode abitazioni dove vivrebbero in societa ed amicizia nutrendosi di que' cibi che la natura destinò all' nomo. Il popolo ascoltava, guardava e stupiva: vedea questi figli del Sole vestiti di quegli abiti che loro avea dati il padre; osservava in essi le orecchie forate e adorne di gioielli in segno di superior nascita e dignità: bevea avidamente le parole, le promesse lo con-fortavano; si persuadeva e gli adorava come prole di un Ente superiore e si rassegnava alla loro vo-lontà. Raccontando que' miseri l' uno all' altro sì fatto portento, si sparse da per tutto la fama del Re e della Regina, accorreano in folla nomini e donne a sottomettersi al loro governo.

(Fondazione della città di Cuzco.) Vedendosi i nostri Principi seguiti da un grandissimo numero di gente, ordinarono ad alcuni di provvedere i cibi necessarii al sostentamento di tutti ed impiegaron altri a fabbricar case sul modello ehe loro davano. Ed ecco l'origine dell'imperial città di Cuzco, allor divisa in due parti; una detta Hanan-Cuzco o città alta; l'alta Hurin-Cuzco, o città bassa. Quelli che si unirono sotto il Re abitaron la prima, e quelli del seguito della Regina, la seconda: non già perche ciò dinotasse alcuna superiorità nel Re; ma bensì per distinguere i suoi seguaoi da quei della

consorte, e stabilire ad eterna memoria il principio della società.

( Selvacci inciviliti. ) Pupolata in tal modo la città, l'Inca insegnò al suo popolo que' lavori che contribuiscono ai comodi della vito, come arar la terra, seminare; indicò gli istrumenti necessarii per facilitare e promuovere l'agricoltura: insegnò a' suoi sudditi a coprirsi di vesti per guarentirsi dalle intemperie, dell'aria; e la Regina istruiva le donne alla buona masserizia e in tutte l'arti domestiche; a filare e tessere il cotone; a far abiti pei mariti, pei figliuoli e per esse; e gli altri piccioli uffizii che

rendono piecevole la vita.

Ridotti i Peruviani a qualche forma di civilta. si congratulavano fra loro di quel cambiamento di condizione, e pieni di gratitudine a tante beneficenze andavano allegri per rupi e boschi ad avvisare i lontani selvaggi che non avevano ancor gustate le copiose grazie de' figliuoli del Sole. Raccontavano tutti i ricevuti favori, mostrando per prova i nuovi vestimenti, e descrivendo la maniera di vivere le case e le occupazioni. Curiosi i selvaggi accorrevano da tutte le parti, ed allettati da quanto vedevano, sottomettevansi di buona voglia alle nuove discipline; di modo che in capo a sette o otto anni l'Inca ebbe assai gente sotto il suo comando per mettere insieme un esercito atto non solo a difendersi, ma anche a sottomettere quelli, cui la persuasione non potea indurre ad abbaudonare il loro barbaro modo di vivere. Nè avea egli omesso d' insegnare a' suoi seguaci a far archi, freccie, lancie e mazze e ad esercitarsi nel maneggio di quest' armi; sicche presto divennero formidabili, e obbligarono tutti gli stati circonvicini a ricevere quelle leggi, che servono a promuovere la felicità degli uomini.

( CONQUISTE FATTE DAL PRIMO INCA MANCO-CA-PAC. Ma per non attediarvi più lungamente sappiate che il nostro primo Inca soggiogò tutti i paesi a levante fino al fiume Pancartampu; a ponente conquistò lo spazio di otto leghe fino al gran finne Apurimac, e di nove leghe al mezzodi fino a Quequisana. In questa estensione di paese stabili più di cento borgate, grandi e picciole, secondo che la situazione de' luoghi potè permettere. Ecco dunque quali furono i principii di questa nostra città, e i fondamenti di un si grande, ricco e famoso imperio che vostro padre e quelli della sua nazione ci hanno tolto. Io non posso dirvi precisamente quanto tempo sia dacche il Sole, nostro padre, mandò quaggiù la sua prole. Noi però siamo persuasi che sieno quattrocento anni in circa. Quell' Inca si chiama Manco-Capac, e la Regina Coya-Mama-Oello-Huaco (1). Erano entrambi figli del Sole e della Luna (2) ».

(4) La parola Inca ha due significazioni: propriamente significa Signore, Re o Imperatore, e per estensione significa altresì discendente del sungue reale. Essendosi poscia accresciuto d'assai il numero de sudditi che godevano la dolcezza di una societtà incivilita, si aggiunes il sopranome di Capache significa ricco di virtù, d'ingegno e di potere. La mo gie legittima dell' Inca portava il tutolo di Coya; nome che significa propriamente sposa legittima, e riservato a quella del Re, e per partecipazione alle Principesse nate dal detto legittimo matrimonio.

(2) Garcillasso comusque per avventura apprezzasse assa le tralazioni riferitegli dello zio Inca, uon ha omnesso di riportana altre, che correvano in altri paesi del Perù. Ma aucor più ridirolo della suddetta narrazione di Garcilasso, e quel che racconta Herrera circa l'origine della Monarchia Petuvita

A Pacavec-Tampu comparvero tre uomini e tre donue; i nomi dei primi erano Ayarache, Aranca e Airamanco, e Ecco la favola dell' origine dell' imperio Peruviano, tal quale fermamente si credea da quasi tutte quelle nazioni. Forse il primo Inca la inven-

quelli delle seconde Mamacola, Mamacona e Mamaragna. Cotesti nomi in lingua Peruviana hanno una significazione ben appropriata al carattere di queste persone. Erano tutti vestiti di corte ru iche e di lunghi mantelli di elegantissimo e bel lavoro, ed aveano una frombola d' oro di singolare virtà. La prima cosa ch' essi fecero fu di fabbricare Pacavec Tampu, fatto luogo centrale di ogni susseguente loro operazione: perciocchè per si ammirabile edifizio sorpresi gli uomini rozzi de' contorni non esitarono a riguardare quelli che lo avevano eretto come potentissimi sopra tutti. Ma ben presto diversa sorte ebbero questi tre. Ayarache si fece padrone della frombola fatale, e mirò a rendersi superiore a' suoi fratelli. Imperciocchè con essa rovesciava montagne, dava corso alle acque stagnanti, formava fiumi, ed eseguiva ad arbitrio ogni più grande impresa. Gelosi gli altri due di tanta potenza, vollero levarlo di mezzo e per riuscir nell'intento il persuasero a portarsi in certa grotta, in cui lasciato aveano per dimenticanza un prezioso vaso, troppo necessario per convenientemente adenipiere gli ufficii stati loro commessi. Oltre che essendo ei reputato il principale, e dovendo eglino porre a civil vita il popolo selvaggio del paese, sulle molte difficoltà che alla esecuzione di tale opera si opponevino, avean bisogno di consultare il Sole loro padre ; e Ayarache era quello che più facilmente poteva trarre dal Sole i lumi necessarii. In quella grotta doveasi dunque tenere questo congresso. Ando l'incauto al luogo destinnto, e api ena entrò nella giotta, i suoi fratelli ne turarono con grosse pietre l'ingresso, lusingandost che di là non più sarebbe uscito. Ma non sì tosto ebbero compiuta l' opera che un orrendo terremoto scosse la terra, rovesciando monti e sprofondando colline e boschi con rumore spaventosissimo; ed Ayarache fu veduto volare per aria con belle e lucentissime ali di brillanti e vaglii colori, ed una voce si udi che avvertiva i fratelli non doversi eglino atterrire del fatto; anzi da esso prender coraggio, poichè così incominciata sarelbesi la fondazione di un grande imperio, ed avrebbero in lui chi in ciò dirigerebbeli. Ed incominciò di fatto a dir loro che avessero a falibricare ad onor del Sole un tempio ove poi fu Cuzco; predicendo che una grande città ivi sorgerel le ; e loro insinuò di forarsi le orcechie in segno

tò per indurre più facilmente i creduli popoli ad abbracciare la sua dottrina; ma questa era si confacente all' umana società, che rese felici quelle genti, le quali non dovettero tardare a trovar vera ogni cosa. Fondata Cuzco estabilita la società ne popoli, cominciò egli a fondar colonie; piantò tredici villaggi a levante abitati per la maggior parte da una tribù detta Poques; e a ponente tenta villaggi, i quali sì maravigliosamente fiorirono, che in pochi anni tutto il paese fu pieno di gente; e da questi primi abitatori vennero le tre grandi nazioni Masca, Chillqui e Papri.

(INSTITUZIONI E LEGGI DI MANCO-CAPAC.) Dava egli a ogni nuova colonia nuove instruzioni giusta le circostanze, insegnando poi o tutti le cose necessarie ai comodi della vita, e dando leggi pel mantenimento dell' amicizia e fratellanza secondo i dettami della natura e della ragione. Per massima generale si dovean soggiogare tutte le passioni sregolate, porre in oblio ogni rancore e fare agli altri quello che si vorrebbe fatto a se medesimo. Il saggio Inca inculcò sopra tutto precetti di castitò,

della sovanità conceduta ad essi, additando loro le proprie, delle quali videro peudenti giotelli ticchissimi, cui non mancarono d'imitare. Così egli corrispose alla loro perfidia; di che somma meraviglia li prese e gratitudine, e da quel fatto avenne che la regia sirpe degli Inchi prendesse a fondamento d'ogni operor suo la beneficenza. Aranca e Airanaanco si recarono al luogo ove è Curco, e vi fabbricarono il tempio. Una seconda volta Ayarache si fece loro vedere; e prescrispose ad essi di fregiarsi la fonto della fascia che poi sempre gli luchi portarono in segno della regia loro sitre. Finalmente sesendo loro apparso la terza volta, mise sulle spallo di Airamanco il mantello imperiale, e il costini Principe sapremo. Egli è quello che generalmente è conosciuto sotto il nome di Manco Capac che vuol dire Signorricco o Re. Herrera. Decad. Ill, I. g. e. 4.

e di rispetto al femmineo sesso; ordinò pena capitale all'adulterio, all'omicidio, al furto; institui il
matrimonio, non accordando all'uomo che una sola
moglie; e per evitare ogni confusione rispetto a
lignaggi, volle che oguuno si maritasse nella
sua tribi; nè accordò il matrimonio se non all'uomo
di venti anni, perchè fosse capace di reggere la
famiglia. Fondamento della civile società ch'egli
stabiliva fu la coltivazione delle terre; e innanzi che
potesse fare una divisione conveniente di queste,
ordinò che tutti i ricolti si depositassero in luoghi
a ciò destinati, perchè di là fossero poi distribuiti
ad ognuno secondo i bisogni.

(CURACHI.) Ogni tribù raccolta ne' villaggi ebbe da lui un Curaca o capo, che dovea governarla, e questo veniva trascelto da quelli che avevan date maggiori prove di virtù, ordinando ad ognuno di congiungere all' autorità e alla vigilanza, la dolcezza e la benevolenza. E benche i popoli ricevessero con rispetto e ubbidienza le sue ordinazioni, pure cercò Manco Capac di eccitare in loro una gran riverenza per la regia dignità, decorandola di certi titoli ed ornamenti particolari.

(DISTINTIVI ONORIFICI DELLA FAMICIJA REALE

ge.) A tal proposito comando, e ne diè egli stesso
l'esempio, che tutti i maschi di sua famiglia portassero i capelli non più alti di un dito, e tagliati a
scala, ciò che veniva eseguito con un rasojo di
pietra silicea. Un' altra distinzione riservata al regio
sangue era l'aver forate le orecchie, operazione
che si eseguiva con una spina, ed il portar pendenti, che per la loro forma e grandezza meritan
particolare meuzione. Consistevan questi in due
grossi cerchi pesantissimi, accomodati ad una specie
di laccio lungo due palmi e più; onde le orecchie

loro a poco a poco cadendo finivano con essere stese e lunghissime, sicchè poi gli Spagnuoli presero a chiamarli gli nomini delle grandi orecchie, oreiones. La terza distinzione consisteva in una specie di treccia o cordella grossa un dito a varii colori, detta Llautu che gli cingea quattro o cinque volte il capo a foggia di ghirlanda. Per qualche tempo riservo Manco-Capac queste tre distinzioni per se e per la sua famiglia; ma dacchè vide i suoi sudditi accostumati ad ubbidirlo in ogni cosa , ad amarlo e venerarlo, vie più se ne cattivo l' affetto degnandosi permettere ai grandi suoi vassalli tali distinzioni, ma però con alcune differenze. La cordetta o fascia che permise agli altri era di un color solo, o nera; e così fu de' capelli, che ordinò a diverse altezze: egli solo li portava più corti di tutti. E una distinzione pur mise nella larghezza dei fori alle orecchie, e nella materia di che doveano essere ornate. Nelle quali cose uso la accortezza di stabilire certi segni particolari ad ogni nazione, cui i snoi sudditi appartenevano. Non omise però Manco Capac di stabilire una speciale esterna decorazione per la persona del Re; perchè egli riserbò a se e a suoi successori per distintivo della suprema dignità, oltre la suddetta fascia, una frangia di color rosso che cingea la fronte da una tempia all'altra e che finiva con fiocco. L'erede della corona la portava gialla. In quella sua frangia poi mise ritte a poca distanza fra loro, quasi alzantisi dalla fronte, due penne tolte dall'una e dall' altra ala di un uccello rarissimo nel Perù detto corequenque, simile ad un falco, macchiate di bianco e nero. Pare che in seguito fosse questa decorazione estesa ai Principi della famiglia regnan. te, ma non però delle stesse penne, perchè rarissime.

170

( DISTINTIVI DELLE VARIE TRIBU'. ) Raccontasi altresi che per distinguere le diverse tribù e nazioni , e tenerle subordinate a' regolamenti sociali , prescrivesse l' Inca a ciascuna certi segni particolari. La nazione Masca dovea portare una ghirlanda di paglia della grossezza di un dito. Alla tribù Poques pendea un ciuffetto di lana bianca. Altre tribu avean pendenti di canne ordinarie, ed alcune pendenti di differente struttura e lavoro. Così ognino era meglio conosciuto, ed i magistrati potean facilmente rinvenire un malfattore, e obbligar la sua tribu a punirlo e a risarcire la parte offesa.

( MANCO-CAPAC STABILISCE IL MATRIMONIO DE' FIGLI COLLE LORO SORELLE. )Manco-Capac ammoglio il suo figlio primogenito colla maggiore delle sue figlie, e stabilì che gli altri figlioli sposerebbero le loro sorelle, onde fosse pura la stirpe del Sole, e in essi a doppio titolo si conservasse la successione, dalla quale dichiarò esclusi quelli, nelle cui vene

scorresse estraneo sangue.

( Religione. ) Stimando egli poi necessaria ai buoni costumi la religione, tutto si occupò a prescriverne i riti. Eresse un cospicuo tempio al Sole e l'abbelli di tutti quegli ornamenti che giovano ad inspirare negli animi culto e venerazione. Ranpresentò loro questo gran luminare come fonte di ogni bene, onde non solamente volle che i suoi popoli riguardandolo come Dio lo venerassero con divoto rispetto, ma che lo amassero con sentimento di gratitudine. Per il che a mano a mano che quegli nomini semplici e buoni andavano provando gli effetti del nuovo stato in cui Manco-Capac gli avea tratti, sentivansi tocchi da meraviglia e da riconoscenza, e persuasi, che il figliuoi solo di un Dio poteva far loro tanto bene, facilmente presero a venerare anch' esso come un Ente superiore alla umana natura e alle leggi di lui, tutte rivoite a sensibile utilità, con sincerità d' animo si sottomisero, e ai figli loro ne trasfusero la persuasione e il divoto rispetto. Nè dobbiamo passare sotto silenzio come accanto al tempio fece fabbricare una casa, nella quale dovea abitare un certo numero di vergini della real famiglia destinate al servizio del santuario.

(MORTE DI MANCO-CAPAC. ) Variano le tradizioni sugli anni in cui Manco-Capac regnò; gli nni assegnandogli trenta, gli altri quarant' anni. Molti figli lasciò avuti si dalla Regina che da altre donne che prese a viver seco; giacehè avea per massima ch' era cosa molto importante che il Sole avesse gran numero di figliuoli. Quando si senti vicino alla morte li chiamò tutti presso di se in presenza dei principali dello Stato, a quelli raccomandando lo amore de' popoli, a questi l'ubbidienza al Re, e, l'osservanza fedele alle leggi da lui stabilite. I suoi sudditi piansero la perdita di un uomo che fu per essi più padre che Re; piamente celebrarono i suoi funerali per parecchi mesi, ed ebbero cura di imbalsamare il suo corpo, per non perdere mai di vista un oggetto sì caro e si prezioso. Non è maraviglia, che questo sublime e benefico legislatore fosse dai Peruviani venerato qual dio.

(Inchi successoni, Sinchi-Rocha, ) A tutto il suo potere successe il Principe Sinchi-Rocha, che vuol dire, secondo alcuni Principe prudente, secondo altri uomo valoroso. Egli era il primogenito di Manco-Capac, e ad imitazione del padre avea sposata sua sorella chiamata Mana-Oero o Mama-Cora. Egli colla doleezza, colla persuasione, co' benefizii trasse nazioni intere dalle barbarie:

Il Cost. America

172
settomise i popoli di Puchinca, di Canchi e di Cuncaya estendendosi venti leghe oltre i confini del territorio cui Manco-Capac si era fatto soggetto. Lloque-Jupanqui gli successe, e segui il metodo degli Inchi anteriori per incivilire i popoli, ma fu anche obbligato ad usare la forza: le conquiste di lui presero da settentrione all'ovest un'estensione di paese di circa quaranta leghe, di più di

venti da levante a ponente.

( MAYTA-CAPAC. ) Mayta-Capac suo successore prese a visitare le varie provincie del suo Stato. e colle larghe sue beneficenze s' affeziono i Curachi e tutti gli altri sudditi. Si volse poi ad estendere il culto del Sole e la potenza dell' imperio; efatto un esercito di dodici mila uomini s' incammino nella provincia di Callo o verso il lago di Titicaca, ove gli abitatori udite le meraviglie degli Inchi. e la prosperità de' popoli governati da loro non esitarono a farsene sudditi. Indi si recò col suo esercito in altre provincie dilatando sempre il suo imperio : conquistò quelle di Llarıcassa e di Sancavan estendendosi più di cinquecento leghe per lungo e venti per largo; nella sola valle di Contisuyu acquisto un paese lungo più di novanta leghe e largo cento quindici. Fu però questo Inca più volte sforzato ad impiegare le armi contra alcuni popoli che ricusavano sottomettersi alla sua ubbidienza, e per alcune circostanze merita particolare menzione la conquista di Cacyaviri.

(Conquista di Cacvavira.) Dominavano ivi varii piccioli signori, i quali all' approssimarsi dell' Inca, si unirono insieme per la difesa comune, e si fortificarono colle loro famiglie sopra di una montagna rotonda che alzavasi in mezzo ad una vastissima pianura, e da que' popolani riguardata qual cosa

sacra. L' Inca lor fece sapere che non andava contra la vita o la libertà loro, ma per renderli felici con un nuovo modo di vivere e con un nuovo culto; ma avendo essi ricusato con disdegno tali proposizioni, l' Inca gli assediò per ridurli a se colla fame. Ciò nonostante essi continuarono per molti giorni nella loro ostinazione, e que' di Callao specialmente osservando che l' Inca schivava la battaglia ( poichè non voleva che contra quel popolo si usassero le armi ) e perciò credendolo pauroso, si lanciarono alla disperata sopra di lui. Allora l'Inca si vide sforzato a respingerli con tutta la forza, e questi dopo di aver perduta molta gente, vedendo di non poter resister più oltre, si diedero per vinti, si sottomisero a Mayta-Capae ed implorarono la sua clemenza. I loro Curachi andarono co' piedi nudi, colle mani legate e colla corda al collo a prostrarsi innanzi all' Inca, lo salutarono qual figliuolo del Sole e lo supplicarono con grande istanza di voler accettare la vita loro in espiazione della loro ostinata resistenza. Impietosito l' Inca li fece subito slegare, donata loro la vita e la libertà, gli assicurò che il suo disegno in quell'impresa non era che di ammaestrarli nell'arte di divenir felici. Questa condotta di Mayta-Capac, e l'opinione sparsa, che la rotta avuta da quel popolo fosse un gastigo del Sole, fecero che le nazioni vicine corressero tutte a sottomettersi spontaneamente all' imperio dell' Inca.

Dopo tante e si felici spedizioni trattosi a Cnzco Mayta Capac, sciolse l'esercito, nè pensò più che a far provvedimenti per migliorare la condizione de suoi popoli. Dicesi che regnasse trent'anni; mort lasciando un nome di Principe glorioso in pace e in guerra, e benemerito sommamente de suoi sudditi.

174

(CAPAC-JUPANQUI). Capac-Jupanqui, primogenito di Mayta-Capac, succeduto a suo padre nell'imperio impiego i primi due anni del suo governo in visitare la provincia: poi messo in piedi un esercito di venti mila uomini volse l'animo a nuove conquiste. Egli estese il suo imperio a ponente fino al mare, al mezzodi fino a Tatira, nel paese dei Charcas; all'oriente fino al piede della montagna degli Anti; al nord fino a Racuna nella provincia di Chiaca. Questo Inca pervenne al fine di una lunga carriera pieno di gloria, lasciando oltre ottanta figli; e nel Principe-Roca un successore cui egii non aveva mancato di addestrare in ogni maniera al governo. Non è detto per quanti anni regnasse, ma considerando le molte sue spedizioni, e gli intervalli di tempo, in cui si occupò dell'in-terna amministrazione, è forza supporre che non regnasse meno di trent' anni.

(INCA-RUCA). Educati i figliuoli del Sole con un metodo uniforme, e tutti, fino dai loro primi anni, abituati nell'idea che non erano destinati al reggimento de' popoli se non per renderli felici, nè fatti erano potenti che per dilatare i principii benefici loro inspirati dall'autore sovrano della loro stirpe, non è maraviglia se nel succedersi nell'imperio l' un l'altro, gli Inchi veggansi intraprendere le medesime cose. Roca dunque elevato al trono di Capac-Inpanqui, fa una visita generale de' suoi Stati, va alla conquista dei Charcas, ritorna in Cuzco; si applica al governo dell'imperio, ne fa estendere i confini nel paese degli Anti per mezzo del suo primogenito, e muore dopo di aver

regnato circa cinquant'anni.

( JAHUARHUACAC. ) Jahuarhuacae fu primogenito e successore di Roca : alieno dalle conquiste si dà tutto per nove anni al reggimento dello Stato, e poi manda Mayta suo fratello alla conquista del passe di Collasuyu, cui in breve tempo uni allo imperio.

(VIRACOCHA. ) Egli ebbe gravissima cagione di disturbo e di angoscia per la cattiva condotta del suo figliuolo primogenito che mandò pui in esilio, dove a questi apparve l'Inca Viracocha comandandogli di avvertire l'Inca suo padre che quasi tutti i Peruviani di Chincafuya eransi uniti per assalire con forte esercito i suoi dominii e rovesciare l'imperio degli Inca, Jahuarhuacac che nulla credea sulla parola del cattivo figlio, confermo l' ordine, che subito ritornasse al luogo del suo esilio. Ma circa tre mesi dopo questa visione di Viracocha (con tal nome chiamossi di poi il Priucipe ) si verificò la sollevazione in Chincafuya. Atterrito e perplesso l'Inca abbandona Cuzco, ma» il Principe Viracocha si oppone ai nemici e gli sconfigge; dimustra grande magnanimità verso i vinti, ed entra trionfante in Cuzco. O fusse per volontaria abdicazione dell' Inca, o per ambizione del Principe, o per volontà del popolo, Viracocha assunse il governo dello Stato, e destinò al padre un palazzo in una deliziosa valle, dove egli passo il resto di sua vita. Viracocha fu neli'anime de' suoi sudditi in tanta considerazione che du rante tutta la sua vita venne adorato come un nuovo Dio dal Sole inviato per rendere la sua famiglia immortale, e per difender essi contra tutti i loro nemici. Incominciò egli dall'alzare un tempio in memoria della visione avuta, e dal dare grandi ricompense a tutti quelli che lo avevano assistito nel vincere i ribeili, ed in ispecie accordo ai Quechuas e a quelli di Cotanera e di Cotapamba l'

onore di portare i capelli tagliati a scala e cinti colla fascia, e di avere le orecchie forate a simiglianza degli Inchi, senza però allontanarsi dalle prescrizioni di Manco-Capac. Dopo di avere spesi alcuni anni al regolamento politico dell'imperio si diede a conquistare le provincie di Caranca, di Ullaca, di Llipi, di Chica e di Chincasuyu. Se si considerano le tante imprese di questo grande Imperadore, non si credera esagerato il regno, che secondo le tradizioni Peruviane gli si accordò di

circa cinquant' anni.

( PACHACUTEC. ) Dopo il lungo e glorioso regno di Viracocha quello di suo figlio primogenito e successore Pachacutec fu sì pieno di belle e splendide imprese che parve la continuazione dell'altro. Dopo d'aver egli impiegato tre anni nel visitare le provincie del suo imperio, pensando di non dover lasciare ammollire i suoi sudditi nell'ozio della pace, levò un esercito di trenta mila uomini, e marciò col fratello Capac-Jupanqui all' impresa degli Huancas, degli Anti e dei Curcupu: conquistò le provincie di Ancara e di Huayllas; ed in una seconda spedizione di Capac-Jupanqui, accompagnato dal Principe ereditario ridusse sotto le sue leggi tutti i cantoni del vasto Chincasuvu. In una seconda visita nelle sue provincie edifico magnifici templi in onore del Sole, fondò case di vergini al Sole consacrate, fece innalzare luoghi forti ai confini, palazzi reali e grandi magazzini per depositarvi vettovaglie e munizioni. Non tanto le molte sue conquiste, per le quali estese notabilimente i confini dell'imperio, quanto le instituzioni e leggi sue diedero a questo Inca una singolar rinomanza.

(Jupanqui. ) Il Principe Jupanqui allevato nelle

spedizioni militari, salito sul trono di suo p-dre, non poteva, seguendo gli instituti de' snoi maggiori, che volgere in mente grandi imprese. Ritornato dalla vista generale de' suoi Stati pensò ad un'ardua spedizione verso le Ande, per vedere che nazioni stessero di là di que' monti. Si crede da varie circostanze, e dall'aver l'Inca traversato un gran fiume, che questa impresa riguardasse il l'arguay, gran provincia lungo l' ampio Rio de la Plata. Si fecero costruire battelli e zattere capaci di portare dieci mila uomini, e due anni s' impiegarono in quegli apprestamenti. L'Inca comandava in persona ed i Generali ed uffiziali che andarono all'impresa eran tutti Inchi del sangue reale.

(COSTUMI DEI CHUNCUS.) Le truppe ebbero a sostenere grandi combattimenti coi Cluncus abitatori delle due sponde del fiume: questi popoli erano armati di freccie, avevano volto, braccia, coscie, e quasi tutto il corpo punteggiati a diversi colori, andivano tutti nudi, e portavano in testa berrette fatte di penne di pappagalli e d'al-

tri uccelli.

(COSTUME DEGLI ABITATORI DI CHIRIBUANA.)
Ridotti a obbedienza i Chuñeus e gli arditi eguerrieri popoli detti Muzu o Moxos, intraprese la conquista della grande provincia di Chirihuana situata nel paese degli Anti al levante dei Charcas: questi popoli vivevano senza città, senza case, senza religione; era ordinario loro cibo la carne umana, e per averne assalivano i loro vicini; beveano il sangue de prigionieri, mangiavano fin anche i cadaveri dei loro parenti, e si congiungevano indifferentemente colle sorelle, colle figlinole e colle madri. Jupanqui vedendo inutile il tentativo di soggiogare questi barbari rifuggiti in luo-

178 DEL PERU' ; ghi inaccessibili fu obbligato a richiamare i suoi soldati; e penso ad intraprendere un' altra assai

più grande spedizione.

(CONQUISTA DEL CHILI.) Ei si volse alla conquista del Chili, e si portò in Atacama ultima proviucia de suoi Stati dalla parte del Chili: sottomise il Copayasu in mezzo al deserto ed il Caquinpu sulla frontiera del regno; indi tutto il Chili fino al fiume Mauly ove termino la conquista per la troppo forte resistenza dei fieri Pugumancas. Jupanqui, dopo di avere con tale conquista guadaguata all' imperio una lunghezza di più di mille leghe, non si occupò che ad ingrandire Cuzco, fabbricando templi e palagi , e a render fertili varie provincie. Morì carico d'anni e di gloria; e narrasi che lasciasse più di dugento cinquanta figli tra legittimi e bastardi, poichè avea avuto mogli in ogni provincia dell'imperio.

(TUPAC JUPANQUI.) L'undecimo Inca Tupac-Jupanqui avea giusta rinomanza di Principe saggio e valoroso quando successe a suo padre Jupan qui. I quattro primi anni furono, secondo il costume degli Inca, da lui impiegati in visitare le provincie; dopo di che messo insieme un esercito di 40m. uomini, si mosse per propagare le istituzioni e le leggi dei figliuoli del Sole. Conquista gli Huacrachucu, i Chacapuyas ed il paese di Huacapampu, e i popoli di Cassa, di Avaluaca e di Collua; incivilisce gli Huanucu; riduce alla sua ubbidienza Palta e i Canari; e dopo di aver innalzati superbi palazzi e templi in Tumebamba, si approssima con altre conquiste a Quito; lascia un pieno potere al figlio Huayna-Capac onde terminare l'-impresa del regno di Quito che avea con prosperi auspizii incominciata. Questi in tre anni la compie felicemente, ne rende ricco e splendente il regno, fa erigere nella capitale un superbo tempio
del Sole, ed un chiostro delle vergini: edifizii che
in breve poterono gareggiare con quelli di Cuzco;
e dopo altre felici imprese ritorna alla patria, so
lememente festeggiato dal padre e da tutta la corte.
Ma l'Imperadore toccava il, fine di sua, mortal carriera: chiamati a se i suoi figli, i quali erano dugento, raccomando loro i popoli soggetti, ed incaricò il successor suo di proseguire le conquiste
dei paesi barbari.

(Huayna-Capac, XII Inca.) Huayna-Capac sali sul trono degli Inchi fatto già l' idolo di tutte le nazioni soggette all' imperio. Egli avea sposato la maggiore delle sue sorelle Pileuluaco, da cui non ebbe prole. Suo padre gli diede in seconda moglie una sorella minore, Rava-Oello, dichiarata anch'essa Regina, e. di grado eguale alia prima: questa il fece padre del suo primogenito Huascar: sposò anche in forma legittima Mama Runtu figliuola del primo fratello di Tupac-Jupanqui, da cui nacque poi Manco-Capac, ultimo Imperadore del Peru.

(NASCITA DI HUASCAR.) Le tradizioni Peruviane parlano delle feste celebrate in Cuzco per la nascita del detto primogenito, come di cose superiori ad

ogni idea di grandezza e magnificenza.

(Famosa catema n'ono.) Fu in questa occasione de l' Imperadore fece costruire quella famosa catena d' oro che fu l' oggetto non tanto della curiosità, quanto della disperazione degli avidi couquistatori: perciocche dietro la fama che ne correva nel Perù, considerandosi come la piu preziosa cosa che si fosse veduta al mondo, mai non poterono giugnere a trovarne traccia. Alcuni dissero che isse stata profondata nel lago di Titicaca. Carcilasso

10

ci racconta il motivo della formazione di questa catena. Ogni provincia avea un suo singolar modo di ballo, onde gli individui di una distinguevansi da quelli delle altre, siccome si distinguevano dal modo di ornarsi la testa, Il ballo degli Inchi era grave e posato: non salti, non altri movimenti vivaci vedevansi in esso, ed usavano singolarmente di tenersi gli uni gli altri per mano; e di tal modo congiungersi insieme qualche volta in più di trecento, secondo che più o meno solenne era la festa. Ora la maniera con cui i danzatori tenevansi per le mani, fece immaginare ad Huayna-Capac la grande catena d'oro di cui parliamo, parendo a lui, che il ballo sarebbe riuscito più maestoso se si fosse ballato, tenendola ognono per mano. La fece dunque fare e di tal lunghezza che si stendeva da un capo all' altro della gran piazza di Cuzco ove celebravansi le feste principali. Giusta il computo di Garcilasso dovea esser lunga 700 piedi; dicesi che ogni suo anello era grosso come un pugno; e che dugento uomini de' piu robusti stentavano a portarla. Da questa tanto magnifica cosa venne poi al Principe primogenito il nome di Huascar colla sola giunta de'l' ultima lettera, poichè Huasca era il nome con cui i Peruviani chiamayano la corda o catena.

(NASCITA d' ATABALIFA.) Un anno dopo la celebrazione delle feste s' incamminò verso Quito, e fu in quella occasione che trasse dal chiostro delle vergini del Sole la figlia maggiore dell' ultimo Re del paese; dalla quale ebbe poi Atabalipa ed alcuni altri figliuoli. Iudi seendendo verso la costa del mar Pacifico conquistò varie provincie: poi levato un esercito di 50m. nomini s' accinse all' impresa dell' isola di Puna.

( SOTTBAZIONE DE' PUNESI E DE' CHACAPUYA AL DOMINIO DI HUAYNA CAPAC. ) Era sovrano d' essa un l'rincipe chiamato Tuampalla, indipendente, ricco ed orgoglioso, il quale vedendo di non poter resistere alla forza dell' Inca risolvette di cedere alle circostanze e al tempo, finchè venisse poi l'occasione di scuotere il giogo, E di fatto intanto che Huayna-Capac si occupava per istabilire ne' vicini paesi il nuovo ordine, i principali di Puna ercdendo giunto il momento di dar mano all'opera premeditata, uccisero molti de' snoi e ne gittarono i cadaveri in mare, tra' quali trovavansi alcuni Principi del sangue. Afflittissimo l'Inca radunò sull'istante il suo esercito, soggiogo que' perfidi isolani, e rimproverati acremente tutti quelli ch'ebbero parte in questo nero tradimento li fece morir con diversi supplizii, per render lora degao guiderdone dei differenti modi co' quali aveano oppressi i Peruviani, Frattanto i Chacapayas, intesa la sollevazione di Puna, si ribellarono; ma udendo i rivoltosi l'avvicinamento dell'Inca con forze formidabili, non isperando nè di poter resistere, nè di aver perdono, abbandonarono la città, lasciandovi i soli verchi e fancinlli, i quali colla mediazione di una matrigna dell' Imperadore, ottennero il perdono. Sottomise poscia i popoli di Manta, prese a incivilire molti popoli barbari, e a punire severamente i rivoltosi abitatori di Caranca Estinta questa ribellione l'Inca investi della sovranità di Onito il suo figlio Atabalipa coll' assenso di Huascar suo primogenito ed erede nell'impero, e termino i suoi giorni in Quito.

(Huascar o Atabalipa.) Huascar governò per lo spazio di due anni senza dare a Atabalipa veruna molestia nel suo regno di Quito. Del'a di-

scordia che poi insorse fra i due fratelli, danno alcuni per motivo il diritto di Huascar sopra Quito come provincia inseparabile dall' imperio degli Inca, Altri ne incolpano l'ambizione di Atabalipa, che voleva estendere il suo dominio. Tutti sono di parere che Huascar promise di confermar la cessione fatta da suo padre, a condizione che Atabalipa, come feudatario, gli facesse omaggio dei suoi stati senza cercar di estenderne i confini. Auconsenti Atabalipa, e promise di andar quanto prima con tutti i Curaca e signori del suo regno a Cuzco a far la corte al fratello; ma invece levò un esercito, fece aperta guerra, vinse Huascar e l'ebbe prigioniero, al momento ch' egli medesimo era preda degli Spagnuoli. Così finì l' imperio degli Inca, dopo di aver durato lo spazio di tredici generazioni; imperio il più potente, il più civile e magnifico di tutta l' America meridionale. Se ciò che delle azioni di questi Monarchi abbiamo brevemente accennato, ha per avventura destata in noi meraviglia, non minore destar ne deve la considerazione de' begli ordini dell'imperio Peruviano, e la singolarità degli sforzi che l'umano ingegno avea fatto in quel paese intorno a molte arti della vita civile.

(GOVERNO.) Noi abbiamo veduto come Manco-Capac fondo l'imperio traendo uomini barbari al viver civile. I benefici effetti del suo imperio, ben più forse che la creduta origine sua dovettero contribuire a rendere lui ei suoi successori assoluti nel reggimento; ma fondati tutti sulla legge che dicevasi imposta dal Sole a'suoi figli di fare la felicità degli uomini. Ma nel mentre che consideriamo come assoluto il reggimento dell'Inca, possiamo in certo modo dielo eziandio patrimoniale; non solo perchè la corona era il patrimonio della dinastia di Manco-Capae, ma più precisamente perchè i nembri soli della medesima aver doveano tutti i grandi officii dello Stato. Imperciocchè il sacerdozio, il comando degli eserciti, il governo delle provincie venivano esercitati dai soli individui della famiglia imperiale.

(CONSIGLIO BELL'IMPERATORE.) L'imperatore avea pel reggimento dello Stato un consiglio composto tutto dei Principi del suo sangue più esperti

negli affari, zii, fratelli, cugini.

(Luccotenenti o vice-re'.) Egli avea quattro luogote-nenti o vice-re' nelle quattro grandi divisioni dell'imperio; ed erano anch' essi Principi del sangue, ed ognuno di loro aveva un consiglio composto parimenti d'Inchi; e questo consiglio spartivasi in tre divisioni: una per la guerra, una per la giustizia, l'altra per l'amministrazione dei beni. Governavano essi nelle loro giurisdizioni, ma conformemente alle leggi; e rendevano conto di tutto all'Imperatore quando questi andava alla visita delle provincie.

(Curachi e Loro privilegii.) Manco-Capac elevò a distinto grado tra i popoli da lui inciviliti
parecchi individui che si erano accostati a lui pei
primi, e che lo aveano ajutato a gettare i fondamenti dell'imperio; nè, se bene si osserva, non
poteva egli non adottare questa misura: polichè per
una parte incomiuciò la grande opera da se solo; e
non potè aver figli atti al governo che alquanto
tardi; dall'altra parte, se tanto gli erano nutili i
principali delle nazioni che si sottomisero a lui, come servito avrebbe a' suoi disegni se non li avesse
conservati nel loro grado? Essi erano naturalmente
l' anello per cui univasi il popolo a lui, Con, assai

poca ragione però fu de to da alcuni avere egli adottati que' capi per Inchi. Potè invero dar loro alcun distintivo simile ai destinati pe'suoi figli e nipoti; potè da principio ritenerli negli officii primarii del regno, fatti poi proprii dei soli Inchi; ma pel complesso di quanto la storia riferisce . dobbiamo credere che i discendenti loro non rimanessero poscia che nella condizione di Curachi: signori, cioè, godenti sotto la supremazia dell'Inca regnante di quell' onorevole ed utile primato che potevasi attaccare al carattere di capo di una viu o meno grande popolazione, Questa fu la politica sua; e fu pure quella de' suoi successori. Gli Inchi a mano a mano che sottomettevano i popoli affezionavansi i capi dei medesimi, e li conservavano nel loro grado. Pero, divenuti membri dello Stato, e seguitando a presedere ai loro popoli, non erano più che gli esecutori delle leggi dell' Imperadore; e come i Governatori delle provincie erano Inchi, da questi venivano diretti nella loro amministrazione. Formavano dunque i Curachi nna seconda classe di nobiltà nell'imperio dopo quella degli Inchi; ed era la condizione di quest' ordine tanto sta bile, che anche nei casi che un Curaca violata avesse la fede dovuta al Sovrano, era egli bensì inevitabilmente punito, ma la sua famiglia non perciò veniva mai degli Imperadori privata del suo grado, e della primazia di cui goduto aveano i suoi maggiori.

(Terra Classe di Nobilta Prauviana.) Diuna certa distinta considerazione godevano pure in proporzione gli individui appartenenti alle famiglie dei Curachi; e sono forse questi quelli che formavano un terz'ordine di nobiltà, e che coprivano poi nell'amministrazione pubblica tutte le cariche non ri-

servate agli Inchi.

Ecco dunque indicati i primi gradi della politica costituzione dell'inperio Peruviano. Ma per conoscerne più distintamente gli altri, gioverà esporre l'ordine dell'amministrazione stabilito nel medesimo. Gli Inchi i quali avevano uno Stato popolatissimo d'uomini, differenti d'in-lole, di carattere, di costumi, di nazione e di lingua trovarono il modo di conoscere ogni individuo.

( SINGOLARE RIPARTIZIONE DEL POPOLO. ) Divisero essi primieramente le famiglie a dieci per dieci, e diedero a ciascheduna di queste decine un capo, che noi diremmo decurione. Posero poi ogni cinquanta di queste decine sotto un altro capo; e un altro istituirono sopra ogni cento; indi sopra ogni cinquecento, e infine sopra ogni mille. Colla quale divisione vennero a raffermare il governo in tutte le operazioni sue. Imperciocché i capi di ogni decina di famiglie aveano il carico di dar conto di quanti maschi e femmine componevasi ciascheduna delle medesime; e di quanti per conseguenza in esse entro l'anno nascevano e morivano; poi della condotta d'ogni individuo della stessa, e dei bisogni ch' essa avea, e quindi dovea sollecitare per questi gli oppor uni soccorsi. Per tal ordine avveniva, che nissuna persona e nissun fatto rimanesse ignorato; e che a tutto fosse prontamente provveduto, imperciocche se alcun officiale mancato avesse nelle ispezioni a lui affidate, il mancamento suo rilevavasi inevitabilmente per opera o dell' inferiore o del superior suo; e non solo l'abuso di autorità, ma la negligenza stessa era senza remissione punita.

(OFFICIALI IMPIEGATI NELLA PUBBLICA AMMINIstrazione.) Sono qui dunque cinque classi di publcici officiali, gli uni subordinati agli altri. Quelli che presiedevano a ceato decine incominciavano ad avere un grado che non si accordava che a persone nobili. Molto più inportante era il grado di quelli che presedevano alle cinquecento e alle mille; ed era per mezzo di questi che si eseguivano tutte le ordinazioni le quali partendo dall' Inca andavano ai vice-re; da questi ai Governatori; dai Governatori ai Curachi; e dai Curachi; finalmente al capitano delle mille decine, che le mandava ai magistrati inferiori. Oltre a questa serie di magistrati, alcuni altri ve n'erano istituiti per vegliare sopra tutti questi, e sugli oggetti della pubblica economia. Finalmente v'erano i giudici si civili che criminali; el'esercizio della giustizia era separato da quello dell'amministrazione.

(TRIBUTI.) Àll' ordine pubblico di qualunque Stato appartengono specialmente i tributi; ma noi cinganneremmo se parlando de'tributi dei Peruviani partissimo dalle idee nostre: laonde per ben comprenderne la natura, uopo è premettere quali ordini gli Inchi avessero posti intorno al possesso delle terre, fondamento di tutta la economia di

ogni popolo.

(I Pereviani non avevano Terre in Proprieti.). Tutte le terre eran divise dagli Inchi in tre porzioni: la prima era assegnata al Sole; la seconda all'Inca; la terza al comune, e questa dovea abbondantemente bastare pel mantenimento degli abitatori d'ogni condizione. Tutti gli anni il comune divideva le sue terre ad ogni capo di famiglia a misura de' bisogni della medesima.

(LE COLTIVAVANO IN COMUNE.) Non conoscevasi dunque proprietà individuale di terre nell' imperio Peruviano: ma la singolarità di questa parte di civile economia portava un particolar ordine nella coltivazione; imperciocche tutti i lavori facevansi in comune; e v'erano officiali pubblici in ogni luogo, che sull'imbrunir della sera sonando una tromba raccoglievano la gente per ananuziare quali fossero i campi che all'indomani si doveano lavorare. I primi erano sempre quelli degli ammazilati, delle vedove e degli orfani, i secondi quei de' soldati od altri impiegati assenti: poscia si lavoravano i campi di ciaschedun privato: gli ultimi campi a lavorarsi nel comune erano quelli del Curaca.

( ORDINI CHE IN CIÒ ST OSSERVAVANO. ) La legge che stabiliva quest' ordine, voleva pure che le terre dell' Inca e del Sole si lavorassero per le ultime. e la ragione di ciò era, che nè l'Inca ne il Sole " potevano essere serviti bene, quando i sudditi non avessero prima ben provveduto ai loro bisogni. Ecco dunque il primo tributo che i popoli pagavano: quello cioè del lavoro delle terre dell'Inca e del Sole. Un altro tributo era l'opera che si richiedeva ne' lavori pubblici di strade, ponti, edifizii ec. Un altro era quello della fabbricazione delle accette, delle mazze, delle lancie, delle freccie e degli archi, delle tele e stoffe, delle scarpe e degli abiti d'ogni genere, e d'ogni lavoro di arte che gli Inchi o i Governatori o i Curachi richiedessero. E così riguardavasi come tributo il servigio militare, e l'opera di certi impiegati in officii pubblici : così la custodia delle greggie , la raccolta dell' oro e d'altri minerali , la ricerca degli uccelli di belle piume, quella delle materie per dipingere o tingere, quella d'ogni singolare rarità.

( Persone esenti dal tributo.) Erano dalla legge dichiarati esenti dal tributo i Principi del sangue, i sacerdoti, i ministri e le vergini del Sole,

188

i Generali dell' esercito, i capitani ed uffiziali, coi loro figli e nipoti; i Curachi con tutta la loro famiglia; tuttigli impiegati dell'Imperatore fino a tanto che rimanessero nell'esercizio delle loro cariche; tuti i soldati nel tempo del servizio militare; i giovani non giunti ancora ai venticinque anni; tutti gli uomini che passati avessero, i cinquanta; tutte gli uomini che passati avessero, i cinquanta; tutte donne e tutte le persone impotenti, salvo tra questi i sordi e i muti, i quali dovevano essere impiegati in cose in cui non fosse bisogno nè udire nè parlare.

( Uso che l'Imperatore faceva delle produ-ZIONI DELLE TERRE SUE & DEL SOLE.) Colle pro-duzioni tratte dalle terre del Sole provvedevasi ai bisogni dei tempii, delle vergini e de' sacerdoti, mentre erano in esercizio, e del resto avevano nel loro comune l'assegnamento di terre come ciascun altro suddito. Colle produzioni tratte dalle terre dell' Inca provvedevasi ai bisogni della corte e dello Stato. Quelle poi che rimanevano andavano in vantaggio de' sudditi. Imperciocche ove per intemperie di stagioni o per qualche altro caso nella provincia venisse scarsezza, sovvenivasi alla medesima l'occorrente. Usavano ancora gli Inchi di provvedere ad una provincia che mancasse di certi generi con quelli che un' altra produceva copiosamente: così che le cose necessarie alla vita per tutto l'imperio si diffondevano equabilmente, commutandosi per tal mezzo le produzioni dei diversi climi.

(RECALI CHE RICEVEVA DAI CURACHI EC.) Ma dopo aver parlato de tributi che i popoli Peruviani pagavano allo Stato, dobbiamo dire dei doni che i Curachii ogni anno maudavano all' Imperatore, di quelli che resavano in persona ogni due

anni all' occasione che portavansi a corte, e di quelli in fine che gli offeriva qualunque de' suoi sudditi che volesse presentarsi a lui: giacche così credevasi richiedere l'altissima maestà sua. Era singolarmente per questo mezzo che l'oro e l'argento non servendo a cambio di alcuna cosa, ne veniva agli Inchi data quella grande quantità, che poi fu la sorgente della rovina loro e dei loro popoli. Per la stessa ragione recavansi loro in dono e le più belle e rare gemme, e le più fine, e i più bei legni, e molte altre squisite cose, che nulla valendo nel comune uso della vita presso un popolo che non conosceva lusso di nessuna maniera, riputavasi, poter valere soltanto per l'uso che ne facesse il Monarca decorando i templi del Sole, i chiostri delle vergini e i palazzi imperiali.

( LEGGI. I DECURIONI DEVONO DENUNZIARE OGNI TRASGRESSIONE.) L'esecuzione delle leggi era af-fidata al decurione : egli dovea depunziare all'offiziale a lui immediatamente superiore qualunque persona delle dieci famiglie a lui date in cura, la quale avesse commesso qualche fallo; e quell'offiziale mandava l'accusato al giudice, a cui per la natura della colpa toccava il sentenziare. Le pene dei Peruviani erano la morte, la flagellazione e il bando; e dove trattavasi d'inginria fatta ad altri procedevasi anche senza querela della parte offesa, perciocchè il primo e principale offeso riputavasi giustamente essere lo Stato, a cui troppo importava che ognuno godesse tranquillamente dei beni della vita. Quantunque però le pene de'Peruviani fossero severe, aveasi una certa discrezione per moderarle in alcuni casi dalla stessa legge jureveduti. Così mentre ad un figlio di famiglia l'età sua giovanile non serviva a scusarne la colpa, pure

nell'applicazione del gastigo aveasi riguardo alla delicatezza sua; ma nel tempo stesso gastigavasi il padre di lui con estremo rigore, per non averlo distolto di bnon' ora dalle cattive abitudini. Il giudice era obbligato sotto pena di morte ad imporre la pena ordinota dalla legge. I processi venivano generalmente senza appellazione e senza ritardo sentenziati, dal giudice d'ogni città, il quale faceva eseguire il decreto suo cinque giorni dopo che lo avea pronunciato. Nelle cause gravi però si trasmetteva l'affare al giudice della provincia, il quale decideva definitivamente.

( NISSUNO ERA ESENTE DALLA INFLIZIONE DELLE PENE.) In fatto di leggi punitive non ci era condizione che salvasse dalle medesime: se un Inca del sangue reale avesse commesso un delitto, sarebbe stato condannato come ogni altro l'eruviano.

( Non si ammetteva tra le pene né multa nè confiscazione de l'enti non conoscevano nè multa nè confiscazione. Stando alla costituzione da noi esposti, non altra proprietà avea il Peruviano che quella di cose mobili acquistatesi colla propria industria; ma anche ciò posto, era principio adottato dagli Inchi, che non si shandiva dallo Stato il delitto col togliere a'rei i beni, lasciando loro la vita; che anche così facendo si riterrebbe il vero mezzo di lasciar loro commettere delitti maggiori; poichè la miseria e la disperazione, essi dicevano, sono tristissimi consiglieri.

(Thibuyali givili.) Le cause civili trattavansi al pari delle cause criminali, in quanto varii erano i giudici secondo l'importanza delle medesime e la materia su cui aggiravansi. Ogni città avea il suo tribunale; ma egli è facile concepire che uomini, i quali non aveano proprietà di terre, doveano avere di rado motivi di liti. Le più erano quelle che nascevano tra provincia e provincia per titolo di confini o di diritti, di pascoli e d'acque, e per queste sussistevano tribunali speciali.

( RELIGIONE DE' PERUVIANI, I PERUVIANI CO-NOSCEVANO UN DIO SUPREMO DETTO PACHACAMAG. Il primo dogma della religione de' Peruviani era l'esistenza di un Ente sommo, animatore del mondo espresso col vocabolo di Pachacamac, Diosupremo. Essi non ne pronunciavano mai il nome che rarissime volte, e coi segni della più alta venerazione: Stringevansi le spalle, abbassavano la testa e tutta la persona, alzavano gli occhi al cielo, e tutto a un tratto li chinavano a terra; indi toccavansi colle mani aperte la spalla destra e mandavano baci all' aria. Nel paese dei Juncas era un gran santuario consacrato a questo Dio dal cui nome preso aveail suo l'ampia e ricca valle nella quale quel santuario era stato innalzato. Ivi il culto di Pachacamac era assai più antico della fondazione dell' imperio degli Inchi, ma certamente corrotto e barbaro; perciocche si avevano tradizioni portanti che in remoti tempi gli si offeriva saugue umano. Ne possiam dire che gli Inchi si mostrassero devoti di Pachacamac solamente dacchè conquistarono il paese dei Juncas, ov' esso avea si rinomato tempio: egli è probabile che ne avessero e ne conservassero fino dai primi loro tempi l'idea sublime, portata seco da Manco-Capac quando venne a stabilirsi in Cuzco; e che egli da principio ne facesse un secreto come di dottrina poco facile ad afferrarsi dai popoli che cominciò a render felici, ai quali poteva più convenire quanto diede loro ad intendere riguardo al Sole. Non dovette dunque essere che dopo alcun tempo che gli Inchi diffusero presso i

192

laro popoli l'idea dell'Ente sommo additato sotto il nome di Pachacamac: quando cioè conobbero che dai loro sudditi essa poteva sostenersi. E dovea già essere questa idea renduta generale al tempo in cui uno dei più grandi fra gli Inchi filosofava sulla natura del Sole, e negavagli vita, sentimento e libertà, non che la potenza divina della creazione e conservazione di tutte le cose (1). Quindi abbiamo luogo a credere che nella religione degli Inchi il Sole non fosse in sostanza più che il simbolo del Dio supremo. Però se questa fu l'idea di Man-

(1) Tale era l'opinione di Tapac-Japangui e di suo figlio Huayna-Capac intorno al Sole. Questi, mentre celebravasi in Cuzco una delle grandi solennità consacrate al Sole, prese a Sissarvi gli occhi per qualche tempo, ciò ch' era permesso a nissuno di fare. Meravigliato di ciò it sommo sacerdote, che era ai fianchi del Re gli disse: Incal Non sai tu che fai co-sa vietata? l' Imperatore abbassò gli occhi, e poi li fissò di bel nuovo al Sole come prima. Allora il sommo sacerdote con più vivecità soggiunse. Guarda, signore, a quello che fai; ti avverto per tuo bene: perciocche dai un cattivo esempio alla tua corte. Huayana Capac , senza punto commoversi gli rispose: Due cose sole ho a domandarti per rispondere al tuo avvertimento. Dimmi: essendo Re come sono, potrebbe alcuno dei mici sudditi spingere la temerità a segno di obbligarmi ad abbandonare per piacer suo il mio trono? potrebbe egli farmi intraprendere un viaggio correndo sempre? Certo, rispose il Pontefice, che tal nomo sarebbe pazzo. Ma, prosegui l' Inca, ci sarebbe uno tra i miei vassalli ricco e possente tanto di avere l'ardimento di non ubbidirmi se gli comandassi d' andare di corsa sino al Chili? E manifesto, soggiunse il sacerdote, che se tu l'ordinassi egli ti ubbidirebbe sino alla morte. Se così è, replicò allora Huayua-Capac, il Sole, che è il nostro padre, deve dovunque dipendere da un Signore più potente di lui, il quale gli ordina di correre senza mai fermarsi, perciocche se il Sole nostro padre, fosse qui abbasso Sovrano di tutto, riposerebbesi qualche volta; ma egli è obbligato di fare diversamente.

co-Capac, siccome Garcilasso mostra di credere, dobbiam dire, che egli la espresse con molta ambiguità; imperciocchè unal s'accorda insieme il dire che Pachacamac fatto avesse del Sole uno stromento della benefica sua volontà verso gli uomini, e che il Sole non avesse padre o creatore.

( L' OGGETTO SENSIBILE DEL CULTO DEI PE-RUVIANI ERA IL SOLE. ) Checche sia di ciò l'oggetto sensibile e diretto del culto dei Peruviani era il Sole: o lo credessero in generale una potenza vivente, o il tenessero come il simbolo del Dio supremo ed incognito: e forse era questa la fede degli Inchi; l' altra della moltitudine. Quello poi che è fuor d'ogni dubbio si è, che nè gli Inchi, nè la moltitudine de' Peruviani divisero mai con altr' oggetto il loro culto. E gravemente errano gli Spagnoli sopra apparenze, quando dissero che il tnono, il lampo, il fulmine erano dai Peruviani riguardati come Enti divini, poichè essi non consideravano tali oggetti che come esecutori della giustizia del Sole; onde avecano la caduta del fulmine per testimonio manifesto della collera del cielo; e riguardavano come esecrati e maledetti i luoghi dal medesimo percossi.

Oggetto di culto religioso non era tampoco la Luna, tuttochè la dicessero sorella e moglie del Sole: onde la medesima non ebbe mai nel Perù nò sacrifizii, nè templi. E se per essa i Peruviani mostravono venerazione, ciò fu per l'attinenza che avea al Sole in virtù dei due titoli esposti. Quindi, siccome eglino credevano che quando il Sole si eclissava, esso fosse contra dei medesimi irritato per qualche fallo commesso; così pure al vedere un eclisse di luna, temevano ch'essa fosse ammalata, e che se venisse a morire oltre all'oscurarsi del tutto cadrebbe dal ciclo mandando tutto il mondo a soqquadro.

( DESOLAZIONE DEL PERUVIANI DURANTE L' EC-CLISSE DELLA LUNA. ) Per la qual cosa allorchè la luna cominciava ad ecclissarsi facevano i Peruviani un romore terribile collà tromba, coi corni, coi timballi, coi tamburini; attaccavano de' cani agli alberi, e li battevano spietatamente per farli abbajare sperando che la Luna, la quale, siccome essi credevano, portava particolar affezione a questi animali, avrebbe pietà delle loro grida, e si sveglierebbe dal sopore cagionatole dalla sua malattia. Essi eccitavano altresì i fanciulli e le giovanette ad invocarla colle lagrime agli occhi, a mandar alte grida, chiamandola Mama-Quila, cioè Madre-Luna e a pregarla di non morire pel timore che la sua morte non cagionasse la ruina universale. Gli nomini e le donne rispondevano confusamiente a queste gride, e facevano un si strano rumore che non è facile immaginarsene uno simile. Vedi la Tavola 3. n. 2.

I Peruviani, siccome abbiam già veduto, veneravano ancora i loro Inchi per esser figli del Sole; gli atti con cui tale venerazione esprimevano, erano una specie di adorazione; gli usavano verso loro e finchè erano vivi, e anche morti che fossero, ma non li confusero mai col loro culto religioso.

(Non consecuento ciuramento.) Il giuramento, che presso tutti i popoli è considerato come un atto di religione, per un principio appunto di religione non era ammesso dai Peruviani. Ma essi aveano in orrore la menzogna; einterrogati dicevano subito la verità senza aver bisogno di far intervenire in conferma delle loro deposizioni la maestà divina.

( CHE VITA AMMETTESSERO DOPO LA MORTE. ) I Peruviani tutti tenevano l'anima immortale; dice-

vano essérci tre mondi; uno nel cielo, uno qui basso, uno nel centro della terra, e questo dover essere l' abitazione degli uomini perversi: i buoni facevanli andare in cielo, ove menavasi una vita tranquilla. e libera affatto dalle inquietudini di questa, che riguardavano come una serie continua di affanni e di dolori. Quel seppellirsi col defunto le donne sue più care e i più affezionati suoi domestici, come usavasi in varii luoghi del Peru ne' funerali dei signori e in quelli degli Inchi, il veder le donne impiccarsi colle proprie mani perchè gli Spagnuoli non permettevano che si sotterrasser vive, provano la credenza che i Peruviani aveano di continuare a vivere, in qualunque modo ciò fosse: poichè quelle donne e que' domestici intendevano d'andare a servire nell'altro mondo il loro signore. Ed era appunto per questo motivo che coi cadaveri seppellivansi tutti i più preziosi utensili, abiti, ornamenti, che servito aveano alle loro persone mentre erano vive. Nella idea però che i Peruviani aveano dell'altra vita erano ben lontani dal ravvisarvi i piaceri che in questa sembrano più apprezzati, e comunque supponessero l'altra vita propria dell'anima, non la ritenevano meno corporale di questa. Pare poi che credesseco ad una risurrezione universale, sebbene non ci sia noto come e quando supponessero dovere ciò avvenire. In somma tutto quanto ne sappiamo non basta a darci una chiara ed esatta idea delle loro opinioni rispetto a questa risurrezione. Quindi parleremo piuttosto dello splendore de' loro templi e della magnificenza delle loro feste.

( TEMPLI. ) Niuna nazione può vantare tanta profusione di ricchezze nei templi quanta ne presentava il Perù all' epoca della sommissione agli

Il Cost. America

Spagnuoli. Non ve n'era uno le cui muraglie interne non fossero coperte tutte di lastre d'oro e d'argento; e quante pietre preziose avevano i popoli, venivan destinate tutte ad adornare i palazzi degli Inchi e i templi del Sole. Quello di Cuzco era stato eretto con tanta profusione di ricchezze, che nel cemento usato per connettere le pietre vede-vasi, per testimonianza di parecchi scrittori, misto l'oro: o intendessero i Peruviani con ciò di rendere lo stesso cemento maggiormente tenne, o volessero soltanto esprimere con tanta prodigalità il desiderio di dare alla casa del Sole per ogni parte la magnificenza che potessero procurare maggiore. Abbiaino accennato, come una delle prime cure degli Inchi, conquistata che aveano qualche provincia, fosse quella di erigervi un tempio: abbiamo detto inoltre che in ogni provincia un terzo delle terre era consacrato ai bisogni del culto; che i privati vi portavano in offerta quanto mai potevano; e che l'oro e l'argento che non si pagava in tributo, finiva tutto in omaggio spontaneo all'Inca e al Sole.

(TEMPIO DI CUZCO.) Fra tutti i templi però quello che sorpassò gli altri in ricchezze si fu il tempio di Cuzco. Siccome le bellezze di questa casa, dice Garcilasso, superano l'umana credenza. io non ardirei riferirle, se gli Spagnuoli che hanno scritta la storia del Perù non convenissero con me: ma nè quello ch'essi hanno detto, nè quanto io potrei aggiungere, non è capace di esprimere esattamente ciò che ne è in realtà. Si attribuisce la gloria di questo edifizio all' Inca Jupanqui, non per esserne stato il fondatore, poiche fu costrutto dal primo Inca, ma per averlo renduto tanto ricco e magnifico quale lo trovarono gli Spaguuoli al mo-mento della loro invasione. (Descrizione del tempio del Sole che trovavasi ove oggi sta la chiesa di S. Domenico, io non ne descriverò la grandezza e la larghezza per non sapere indicarle con precisione e passerò alle altre particolarità. Il suo grande altare (appelliamolo così per farci intendere, benchè gl' Indiani non sapessero cio che fosse altare) era a levante, ed il tetto era di legno, coperto di stoppia, perchè essi non usavano tegole: le quattro muraglie del tempio erano tutte coperte di piastra d'oro: sul grande altare vedevasi la figura del Sole tutta d'oro massicoi questa figura, di un pezzo solo, aveva la faccia rotonda circondata di raggi e di fiamme, ed era si grande che si estendeva quasi dall'una all'altra muraglia. (1).

(Tempio del Solr.) Ai due lati dell'immadel Sole stavano i corpi dei loro Re defunti, tutti pusti per ordine di anzianità, ed imbalsanati in gnisa che parevano ancor vivi. Essi eran collocati sopra troni di oro, innalzati sopra piastre dellostesso metallo, ed avevano la facria rivolta verso il fondo del tempio: ma Huayoa-Capae, il più caro de' figlinoli del Sole, avea il vantaggio particolare a preferenza degli altri di essere direttamente esposto alla figura di quest' astvo, perchè egli avea meritato d'essere adorato mentre era ancora in vita, per le

<sup>(1)</sup> Quando gli Spaguuoli entrarono in Cuzco, questa figura del Sole toccò in sorte a Maneco Serra da Lequicano; gentitàtumo Castigliano, che era uno dei printi della spedizione; e siccome questo gentiluomo anava pussionatamente il ginoco, e tale figura per esser troppo grande gli era di imbarazzo, ei la ginocò e la perdette in una notte; ciù che diede luogo a quel proverbio riferito dal P. Acosta. El ginoca ti Octo prima che sia giorno.

190 DEL PERU
sue eininenti virtu, e per le sue qualità veramente
degne di un gran Re. Questo tempio avea molte
porte, ed eran tutte coperte di lastre d'oro: la
principale era rivolta a settentrione, siccome la è
anche al presente; tutto intorno alle mura del tempio era una piastra d'oro larga più di un'auna
in forma di corona o di ghirlanda. Un'egual fascia di fino oro coronava la muraglia del chiostro

a quattro faccie posto a lato del tempio.

( TEMPIO DELLA LUNA. ) Vi avea intorno al chiostro cinque grandi padiglioni quadrati, e co. perti in forma di piramide: il primo era consacrato alla Luna, moglie del Sole, e questo era il più vicino al gran tempio; le sue porte ed il suo ricinto eran coperti di piastre d'argento, affinchè dal bianco colore si conoscesse ch' esso era dedicato alla Luna, la cui figura era rappresentata, siccome quella del Sole, colla differenza però che questa era su di una piastra d'argento, ed avea la faccia di una donna. Ai due lati di questa figura si vedevano i corpi delle defunte Regine collocate in ordine di anzianità. Mama-Oello, madre di Huayna-Capac, avea la faccia rivolta alla Luna; distinzione accordata a questa sola perchè era stata madre di un si degno figliuolo. I Peruviani vil si recavano a fare i loro voti, e qual madre dei loro Inchi l'appellavano Mama-Quilla, Madre-Luna, ma non le offrivano sacrifizii come al Sole.

( Delle Stelle. ) Al tempio della Luna trovavasi vicino quello dell' astro di Venere e delle Pleiadi e di tutte le altre stelle in generale, poichè credevano i Peruviani che tutte le stelle fossero destinate al servizio della Luna e non del Sole, perchè si veggono soltanto di notte. Il suo padiglione e la sua gran porta erano coperti di piastre d' argento, e sembrava che il suo tetto piramidale rappresentasse un cielo perchè era seminato di stelle di varie grandezze.

( DEL FULMINE. ) Il terzo padiglione in vicinanza di quest' ultimo era consacrato al lampo, al tuono, al fulmine, le quali cose appellate Yillapa dagli Indiani venivano considerate quai ministri del Sole, ed il loro tempio era tutto coperto d' oro.

( DELL'IRIDE. ) Essi consacrarono all'Iride il quarto padiglione, perchè procedeva dal Sole, la chiamavano Curchu e l' avevano in grande venerazione. Anche tal tempio era ceperto d' oro, e sulle piastre vedevasi l'Iride rappresentata al naturale con tutti suoi colori, e la figura n'era sì grande che si esten leva dall' una all' altra muraglia. Quando i Peruviani la vedevano comparire, si chiudevan tosto la bocca colla mano, poiche s'immaginavano che se l'avessero aperta un tantino, i loro denti si sarebbero tosto guastati.

( TEMPIO DE' SACERDOTI. ) Il quinto ed ultimo padiglione era quello del Gran Sacrificatore e degli altri sacerdoti che assistevano al tempio e che dovean esser tutti del sangue reale degli Inchi. Esso era ricco d'oro dalla sommità fino ai piedi; non era destinato ne al pranzo ne al sonno, ma soltanto alla pubblica udienza, ed alle deliberazioni sui sacrifizii da eseguirsi, e soprattutto al servizio del

tempio.

Noi non abbiamo trovato fra le tavole che sogliono illustrare la storia del Perù un disegno del tempio del Sole che ce lo rappresentasse con qualche esattezza. Quello che trovasi nella storia degli Inchi di Garcilasso, inciso da B. Picart (1) e repli-

<sup>(4)</sup> Histoire des Incas etc. Amsterdam, 4737; Tom. I. pag. 166.

cato più volte in altre relazioni , non corrisponde alla descrizione che lo stesso scrittore ne fece, e che noi vi abbiamo data seguendo quanto egli ci riferì a tale proposito. Nè gli avanzi di un antico tempio deila città di Cayambe rappresentati nella tavola 17 del Viaggio al Pern di De-Ulloa (1) possono bastare a darci un' esatta idea della costruzione di si fatti edifizii, nou scorgendovisi che semplici mura di mattoni, di figura rotonda, alte cinque o sei aune, grosse circa cinque piedi, di circa do aune di circonferenza, con una picciola porta, e senza alcuna interna separazione. Nè anche nell' Atlante della grand'opera di De-Humboldt, abbiamo trovato alcun disegno che ci rappresenti l'architettura de' templi Peruviani. Ei non ci lascio in disegno che la veduta della Roccia d' Inti-Cuaica, sulia quale veggonsi scolpiti alcuni segui che ci dinotano l' immagine del Sole: eccone la descrizione ch' ei ce ne lasciò.

e Nel discendere dalla collina, la cui sommità c coronata dalla fortezza del Cainar, in una valle scavata dal fiume Gulare, incontransi piccioli sentieri aperti nella roccia: questi sentieri conducono ad una spaccatura che in lingua Quichna vien chiamata Inti-Guiciu od il burrone del Sole. In questo lingo solitario, ombreggiato da una inssureggiante vegetazione, s' innalza un masso isolato di pietra bigia, alto dai quattro ai cinque metri. Vedi la Tavola 3. n. 2. Uno dei lati di questa picciola roccia è runarcabile per la sua bianchezza: esso è tagliato perpendicolarmente, come se fosse stato lavorato dalla mano dell'uono. Sopra un tal foudo liscio

<sup>(4)</sup> Voyage Historique etc. Amsterdam, 4752, Ton. I., pag. 638.

e bianco veggonsi de' cerchii concentrici che rappresentano l' immagine del Sole, siccome sul principiar dell'incivilimento venne figurato da tutti i popoli della terra; i cerchii sono di un bruno neriecio: nello spazio che rinchiudono si ravvisano alcune linee mezzo scancelate che indicano due occhii ed una bocca. La base della roccia è formata a gradini, che guidano ad un sedile scolpito nella stessa pietra, e collocato in guisa che da un buco si pnò contemplare l' immagine del Sole.

Gl' indigeni raecontano che quando l' Inca Tupayupañqui si avanzò col suo esercito per conquistare il regno di Quito, governato in allora dal Conchocando di Lican, i saccrdoti scopersero sulla pietra
l' innuagine della Divinità, il culto della quale dove essere introdotto fra i popoli conquistati. Gli abitatori di Cuzco credettero di scorgere in ogni dove la figura del Sole, siccome alcuni Cristiani sotto tutte le zone, hunno vedato dipinte sulle roccie, o croci o traccie del piede dell' apostolo S. Tommaso. Il Principe ed i soldati Peruviani risguardarono la scoperta della pietra d'Inti Guaticu come un felicissimo presagio: essa contribui senza dubbio ad indurre gli Inca a costruirsi un' abitazione nel Cannar.

(Sacrifizi) ED OFFERTE.) La terra dominata da seri Inchi non poteva essere profanata con sacrifizii di unano sangue; ma si consacravano al Sole animali domestici, agnelli, montoni, pecore sterili, cle reputavansi le vittime più gradite, e così conigli allevati in casa, ed ogni specie di uccelli buoni a mangarsi. Si consacravano pure al Sole sevo, droghe, legumi, cuca ed i più fini abiti. Tutte queste-cose abbruciavansi per ringraziamento al Sole di

-- -- -- -- ( )

(VERGINI DEL SOLE.) Presso ai templi più rag-guardevoli era il chiostro delle vergini del Sole. In Cuzco e in altri luoghi primarii esse erano tutte figliuole dell' Inea: altrove erano delle famiglie dei Curachi e de' nobili della provincia. Distinguevansi le vergini del Sole in dne classi: alcune di esse erano consacrate al servigio del tempio per tutta la loro vita, nè ci era umana forza che le salvasse dalla morte, se alcun fallo commettessero, che macchiasse la loro castità: delitto riputavasi questo si grave, che oltre la morte dei due colpevoli, seppellendosi viva la donna, come usavasi colle Vestali Romane, e l'uomo straziandosi coi più crudeli tormenti, venivano esterminate le famiglie di entrambi, dannati al fuoco padri, madri, sorelle, e fino i bambini poppanti. Il luogo stesso ove quelle famiglie infelici aveano l'abitazione loro era condannato ad una perpetua solitudine: non era più permesso nè edificarvi sopra, nè coltivarlo in alcuna maniera. Tale ci vien riferita la legge severissima da tutti coloro che delle cose Peruviane hanno ragionato. Ma nessuno di essi ha narrato esservi mai stata memoria di si luttuoso avvenimento; e noi dubitiamo assai che a tanto si estendesse la pena; poiche oltre al potere una legge si severa piombare addosso ai figli del Sole, schiatta celeste, avrebbe colpito lo stesso Imperadore, e il ramo regnante. se il fallo fosse stato commesso da una sua figlia.

Il ricevimento della fanciulla al servigio del Sole era una funzione solenne che in Cuzco facevasi si dal gran sacerdote; e altrove dall' Inca che presedeva al tempio e al chiostro. Non sappiamo se quelle che si consacravano ad una verginità perpetua vi fossero destinate da' genitori, nè in quale età; o se scegliessero elleno stesse una tal condizione. Nissana cosa abbiamo dalla storia che accusi i Peruviani di fanatismo religioso: che tale non può dirsi lo spirito delle donne e dei domestici amati dai loro signori, che alla morte di questi sacrificavano spontaneamente la loro vita per andarli a servire nell'altro mondo. Non avendo dunque fonda mento per credere che un cieco fanatismo sacrificasse contra il voto della natura donzelle delle primarie classi dell'imperio, incliniamo a pensare, che non si votassero al Sole se non quelle giunte in età in cui gli uomini non potessero più ricercarle. Cosi facilmente si vede come venissero distinte in due classi . e come vi fossero quelle che passavano al servizio dell' Inca per dargli de' figli. E in tale supposizione, che altro di meglio potevano far quelle che l'Iuca avea lasciate nel chiostro, che dedicarvisi pel rimanente della vita, servendo intanto d'istitutrici delle giovanette sopravvegnenti? Le atroci pene comminate, seuza molta probabilità d' avere a contaminare il cuore dei buoni Peruviani, potevano ottimamente servire a dare risalto al carattere di quelle vergini venerande.

(Occupazioni delle Vergini Quelle vergini dell'una e dell'altra classe occupavansi continuamente ne'più squisiti lavori di filatura, di tessiture e di ricamo. I più bei vestiti che ornar potessero l'Inca regnante, la Coya, il gran sacerdote, i Principi della famiglia imperiale, erano opera delleloro mani (1). Esse inoltre facevano il pane sacro ap-

<sup>(1)</sup> Esse si occupavano nel fare i Llauta, cui gli Inchi, siscome abbiamo già accennato, portavano ordinariamene intorno alla testa; questi erano larghi un pollice, e di forma quasi quadra, e lunghi bastantemente per girare quattro o cinque volte intorno al capo. Facevano le canticiucle dette Uncuche giuguevano fino alle ginocchia, certa specie di casacche apeline.

pellato Cancu, e la bevanda di maiz chiamata Aca che dovevano servire nelle feste solenni, e tutte le altre vivande che in quelle occasioni dispensavansi a nome del Sole, che si diceva convitare i suoi figli. Esse cantavano gli inni, ballavano nei cori del tempio e custodivano, per quanto si riferisce da alcuni, il fuoco perpetuo come le Vestali di Roma.

( FESTE ANNUALI. ) Quattro erano le grandi feste che entro l'anno celebravansi ad onore del Sole. La più solenne era quella del solstizio horeale, quando il Sole, toccato già il punto più lontano del Perù, movea a recargli ogni di crescendo la luce e il calore, che infondevano nuova vita a tutta la natura. I Curachi e i gran signori delle provincie portavansi a Cuzco per fare la loro corte all' Imperadore, che in quell' occasione spiegava tutta la pompa e tutta la sua magnificenza e maestà.

( LA CRAN FESTA DETTA RAYMI. ) I gran signori e Curachi, che non potevano intervenirvi in persona o per vecchiezza o permalattia, mandavano i loro figli e fratelli coi più ragguardevoli loro parenti. Questa festa chiamavasi il Raymi, I Peru-

pellate Yacolia, che serviva agli Inchi di manto, e per gli stessi Inchi una borsa quadrata, cadente loro da un fianco, e appesa a foggia di ciarpa ad una cordella ben lavorata e larga due dita. Queste borse dette Chuspa non servivano che a contenere l' erecuca, cui gli Indiani poscia masticarono, e che in allora non era tanto comune come al presente poichè non era permesso che al solo Inca di mangiarne, o tutt al più ad alcuni suoi parenti e ad alcuni Curachi, ai quali il Re ne mandava tutti gli anni qualche paniere per un singolare favore. Esse occupavansi al-fresi nel comporre certi orietti detti Payca, misti di giallo e di rosso attaccati ad una cordella lunga un' anna, eni i prossimi parenti degli Inchi portavano intorno alla testa, legandone le due estremità alla tempia destra.

viani vi si preparavano con un rigoroso digiuno di tre giorni, ne' quali non prendevano altro alimento che pochi grani di maiz crudo, masticavano qualche pizzico di cuca, e bevevano acqua: nissuno in que' tre giorni toccava donna, nè si accendeva fuoco in alcuna casa.

La festa incominciava un po' prima del nascer del Sole; e l'Imperadore in quel giorno faceva le funzioni di sommo Pontefice, quantunque ci fosse

sempre un Inca investito di tale carica.

( MAGNIFICHE VESTI DE' GURACHI E LORO AC-COMPAGNAMENTO. ) Egli partiva dal palazzo accompagnato da tutti i suoi parenti e dai Curachi messi in bell' ordine secondo i gradi e l' età loro. I Curachi erano vestiti magnificamente: gli uni con abiti finissimi, lucenti per ricami e pagliette d'oro e d'argento, e con ghirlande in testa di que'metalli; gli altri coperti d' ampie pelli di belve, la cui testa serviva loro di berretta, volendo con ciò significare d'avere il coraggio della belva formidabile da cui credevansi discesi: altri abbigliavansi con ali del terribil condorio. Ciascuno di essi poi aveva un grande accompagnamento de' suoi popolani, i quali vestiti pomposamente alla foggia di loro nazione portavano chi le armi da guerra ch' erano loro proprie, chi le singolari produzioni del loro paese. chi quadri rappresentanti le belle azioni dai loro Curachi fatte in servigio del Sole l' imperio. Gli Inchi aveano al volto certe maschere straordinarie di figure orribili; e al suono di strumenti, mal accordati insieme, tenendo in mano pelli lacerate di fiere, facevano gesticolazioni, la significazione delle quali si è perduta.

( CERIMONIE AL NASCER DEL SOLE.) LA Processione recavasi nella gran piazza di Cuzco, chiamata

Haucaypata, ove a piedi nudi aspettavasi che il Sole si levasse, stando tutti cogli occhi fissi al sito da cui dovea apparire. Nel momento quindi che tutti potevano scorgerlo ponevansi in ginocchio per adorarlo; poi con ambe le braccia aperte dinanzi al volto lanciavangli in aria mille baci, chiamandolo loro Dio e padre. L' imperadore quindi alzavasi solo in piedi; e tenendo nella destra un gran vaso colmo della bevanda ordinaria del paese, come primogenito del Sole lo invitava a bere. Credendosi accolta l' offerta, versavasi il liquore in un nappo d'oro, che per un sottil tubo unitovi passava fino al santuario. Dopo di che, supponendo uguale in . vito per parte del Sole medesimo all' Inca e agli altri, l'Inca in altro nappo beveva qualche sorso, e ne divideva il rimanente a tutti i Principi del sangue in picciole tazzette d'.oro e d' argento, che

portavano seco a tale effetta. Eglino consideravano quella bevanda, come santificata dalla mano dello Imperadore e del Sole. Ai Curachi si dava un'altra bevanda, tutte e due però erano state prena-

rate dalle vergini del Sole.

(OFFERTE AL SOLE DELL' IMPERADORE E DEL CURACHI.) Dopo questa cerimonia andavano tutti al tempio, ed ognuno, tranne l' Imperadore, si scalzava alla distanza di dugento passi dalla porta del medesimo. L' Imperadore egli Inchi entravano dentro, e prostravansi dinanzi all' immagine del Sole, che grandissima occupava il santoario con lunghi raggi d'argento e d'oro fraumisti, e lucentissimi pel brillare delle pietre preziose che vagamente vi erano, intessiate, I Curachi non, riputavansi degni di tanto onore, e rimanevano in piazza. L' imperadore la entro offeriva il vaso con cui avea finto il primo rito; e gli altri consegnavano iloro ai ministri

Il Cost. America

del tempio. Questi poi andavano alla porta, o ricevevano i vasi dei Curachi, i quali presentavansi coll' ordine con cui le loro provincie e città erann venute alla divozione dell' imperio; ed insieme a quei vasi i Curachi offrivano piccioli animali d'oro e d'argento, secondo le specie che più abbondavano nei loro paesi; indi ritornavano sulla piazza

ai loro posti.

( Sacrifizii. ) Intanto comparivano i ministri del tempio con una grande quantità d'agnelli e di pecore di varii colori, e singolarmente con un agnello di color nero scelto dalle greggie del Sole . che preserivasi pel sacrifizio. Da questo agnello traevansi i presagii sulla solennità della festa; dal cuore e dai polmoni della vittima giudicandosi de' sentimenti del Sole. Se infausto era l'augurio si sacrificava un montone; e se questo annunziava ancora tristi presagi, sacrificavasi una pecora sterile: ma se anche questa dava funesti augurii, la festa celebravasi non ostante, sebbene con dolore; poichè si credeva che il Sole fosse malcontento di loro, e volesse punirli di qualche fallo. In seguito, senza fare altre osservazioni, immolavansi tutti gli agnelli. tutti i montoni e tutte le pecore sterili che s' erano provvedute in proporzione di quanti erano intervenuti alla festa, perchè ognuno dovea partecipare del banchetto del Sole. Scannate le vittime. scorticavansi; se ne abbruciavano il cuore e il sangue in olocausto al Sole.

(IL FUOCO DEL SACRIFIZIO TRAEVASI DAI RAGGE DEL SOLE. ) Il finoco del sacrifizio traevasi dal raggi stessi del Sole, per mano del sommo Pontefice, che a tal uopo servivasi di un vasettino concavo di metallo, della forma e grandezza di un mezzo arancio, cui egli solea portare con ca-

209

tena pendente al petto. Presentava egli al Sole questo vasettino nell' interno lucidissimo; i raggi dell' astro vi si raccoglievano come nel centro di un cristallo; e un poco di cotone che vi si metteva dentro, accendendosi, somministrava il fuoco per abbruciar il sangue e il cuore delle vittime, e per cuocerne in seguito le carni che in quel giorno si doveano mangiare.

(VENIVA CONSERVATO DALLE VERGINI DEL SOLE.)
Questo fuoco si conservava tutto l'anno nel tempio
e nel chiostro delle vergini; e riguardavasi per
funesto presagio se si fosse estinto. Del resto,
se il di della festa il Sole fosse stato coperto da
nubi, somma tristezza portato avrebbe negli animi
un tal fatto; ma non mancava il nuovo fuoco,
che eccitavasi con due bastoncelli di legno secco
a forza di fregarli insieme; il che era uso comunissimo presso tutti gli Americani.

Facevansi cuocere nelle pubbliche piazze le carni delle vittime sacrificate, e distribuivansi a quanti intervenivano alla festa, secondo il loro grado e

la loro dignità.

(PANE SACRO.) Incominciavasi col dare a ciacni i Peruviani mangiavano solamente in questa
e in un' altra festa: giacchè in tutto il corso dell' anno in luogo di pane mangiavano per lo più
i grani di maiz o di altro legume abbrustolato.
Era 'questo il pane sacro, che abbiamo detto farsi
dalle vergini del Sole; e tutta la motte antecedente
alla festa si occupavano esse in prepararlo con
estrema diligenza per l' Imperadore e per tutti gli
Inchi e signori. Per la molitudine erano altre
donne : gli uomini non vi mettevano mano. Questo
pane poi avea la forma di piccioli globi, e legge-

rissima n'era la cottura. Le stesse vergini preparavano anche le varie vivande che distribuivansi con quel pane; e la cosa medesima facevano altre donne. Dopo questo pane e queste vivande si

mangiavano le carni sacrificate.

(ÎNVITO A BERE.) L'Imperadore assios sulla sua sedia d'oro massiccio mandava ad invitare gli abitatori dell'alta e bassa città di Cuzco come suoi buoni parenti, onde dessero a bere ai principali delle nazioni che trovavansi alla festa; e per eseguir questa commissione incominciavasi dai capitani che si erano distinti in guerra; e per questo titolo si preferivano gli stessi Curachi. Se poi un Curaco si era distinto in guerra egli avea sopra gli altri capitani la preferenza. In seguito l'Imperadore mandava l'invito stesso pei Curachi de contorni di Cuzco, i quali prendevano posto per istituzione di Manco-Capac subito dopo i Principi del sangue; e in questo modo erano preferiti a tutte le altre nazioni.

(MANIERA DI BEVERE IN TALI OCCASIONI.) Il bere formava la parte principale della festa e del banchetto. Ognuno avea due tazze della stessa capacità: l'invito a bere portava una specie di sfida. Colui che proponeva ad un altro di bere, teneva una di quelle tazze in una mano el'altra nell'altra. Se lo sfidato era inferiore di grado allo sfidatore, questi gli presentava la tazza tenuta nella mano sinistra; se era eguale in grado o superiore, gli dava la tazza dell'altra mano. L'imperadore mandando ad invitare i suoi sudditi preferiva sempre quelli che avevano comandato. Il capitano o Curaca invitato prendeva con molto rispetto la tazza; alzava gli occhi al Sole per ringraziario del favore fattogli da suo figlio, confessando di non esserne

meritevole; e bevuto che avea, restituiva il vaso all' Inca senza alcun complimento, e gittava molti baci in aria in segno di adorazione. Finito il primo brindisi, i capitani e i Curachi facevano i loro inviti e all' imperadore stesso e ai Principi del sangue, con quell' ordine con cui si era preceduto con essi. Si accostavano all' imperadore senza dire parola , ma gittando baci all' aria. Egli li riceveva benignamente, prendeva le tazze che gli presentavano, se le appressava alle labbra, e beveva qualche sorso; più o meno secondo che voleva onorare quelli che gliele porgevano; e chiamava i suoi gentiluomini, i quali tutti erano del grado che veniva subito dopo quello degli Inchi, e ordinava loro di bere per lui coi capitani e coi Curachi, Siccome quelle tazze erano state nelle mani e alle labbra dell' Imperadore, e tenevansi come sacre, i Curachi nel riceverle da chi vi avea bevuto, le conservavano con gran divozione nelle loro case.

(IL BERE ERA ACCOMPAGNATO DA BALLI E CANTI.) Questo bere reciproco che formava partesi
essenziale della festa, era accompagnato e seguito
da balli ecanti e da mascherate. Per nove interi giorni durava questo rito festivo, ne le allegrezze del
tripudio erano più, dopo i primi giorni, finestate
dai tristi presagii che o per non avere avuto il fuoco del Sole, o per aver trovate le vittime difettose,
s' erano in principio concepiti.

(ALTRE FESTE.) Non era di molto diversa da questa la seconda festa grande de Peruviani, nella quale per distrizzione delle altre correvano le cerimonie con cui inauguravansi i giovani Inchi (1).

(1) Chi desiderasse di conoscere partitamente le cerimonie di questa grande solennità, le prove diverse alle quali

Essa cadeva nell' equinozio susseguente al solstizio boreale. La terza facevasi al momento che il maiz cominciava a germogliare. Allora offrivansi al Sole agnelli, montoni, pecore, pregandolo di comandare alla brina di non danneggiare il maïz; poiche a tal flagello erano singolarmente soggette le terre della valiata di Cuzco e tutte quelle che trovavansi sulstessa linea. La quarta festa detta Citu era un argomento di gioja universale, poichè tutte le cerimonie che la costituivano essendo dirette a shandire dalla città e dai suoi contorni le malattie d'ogni genere che ordinariamente tormentano gli uomini, aveano eglino ferma fede di ottenerne l' intento. I Peruviani si preparavano a tal festa, che potevasi chiamare la festa dell' espiazione, con un gran digiuno, cui assoggettavano anche i ragazzi. La notte antecedente veniva impiegata a fare il pane cancu ed un'altra sorta del medesimo, in cui mescevasi il sangue tratto dal naso o dalla fronte di ragazzi d' età tra i cinque e dieci anni. Mentre facevasi questo pane, un poco prima dell' alba tutti quelli che aveano digiunato lavavansi il corpo, fregandosi ben bene con un poco della detta pasta mista di sangue, onde nettarsi, e cacciare pel loro corpo le malattie e i cattivi umori. Il principale poi della famiglia prendeva un poco di quella pasta, e andava a strofinarne la porta verso strada e

sottomettevansi i giovani Inchi, il rigore usato nelle medesime, la nobile istruzione che vi si aggiungeva, le cerimonie colle quali erano accolti dall'Imperadore, i distinitivi di cui erano norati, e le feste che loro davansi, potrebbe consultare La Storia dell'America pubblicata in Milano dalla Socie Tipografica de' Classici Italiani in continuazione della Storia Universale di Segur del cavalier Compagnoni: tom, X. cap. 7 pag. 103. ve la lasciava attaccata, affinchè ognuno vedesse che la casa cui apparteneva era stata purificata. Il sommo Pontefice faceva questa cerimonia nel tempio del Sole e nel palezzo imperiale altri ministri della religione andavano a farla nel chiostro delle vergini.

Al primo apparire poi del Sole sull'orizzonte tutti lo adoravano e lo pregavano a cacciar lungi i mali interni ed esterni ond'erano minacciati e rompevano il digiuno mangiando un poco di quel pa-

ne che non avea sangue.

(Inca corriere del sole.) Ad una cert'orra disegnata, facevano tutti l'adorazione, e vedevasi subito dopo uscire dalla fortezza un Inca rappresentante un corriere del Sole. Avea egli un vestito ricchissimo, e il manto avvolto tutto intorno alla persona; e teneva in mano una lancia guernita di piume a varii colori dalla sua punta fino alla impugnatura, e ricca di molti anelli d'oro.

(STENDARDO IN TEMPO DI GUERRA. ) Con questa insegna, che serviva di stendardo in tempo di guerra, scendeva correndo, e sempre agitando quella lancia fino a che fosse giunto in mezzo alla piazza maggiore della città, ove si univa a quattro altri Inchi armati di lancie simili, toccava colla sua le lancie di essi, e diceva che il Sole comandava loro, come ai suoi messaggieri di cacciare dalla città e dai contorni ogni male. Il che udito immantinente partivano luogo le quattro grandi strade che facevano capo alla città. Tutti gli abitatori uscivano sulle porte delle loro case facendo acclamazioni ed applausi straordinarii, scotendo i loro abiti come se ne avessero a levar la polvere, e fregandosi colle mani la testa, la faccia, le breccia e le coscie, per iscacciare da se e dalle loro

case i mali che que corrieri sbandivano dalla città. I quattro Inchi che correvano di tal maniera,
ad un quarto di miglio trovavano, ciascuno per
la sua strada, un altro che prendeva dal primo
la laucia, e si metteva a correr oltre; e così succedeva fino a cinque o sei leghe lungi dalla città,
ove ognuno piantava la laucia sua per dimostrare, che i mali erano confinati a quel luogo, nè

potevano venire più innanzi.

(Craimonia delle Toncie accese.) La seguente notte questi medesimi uscivano con grandi torcie accese fatte di paglie intrecciate, correndo con esse per la città, e per le strade al di finori, colla idea di fare parimente con queste torcie ciò che fatto aveano colle lancie, e terminando poscia col gettarne gli avanzi nel fiume in cui il giòrno innanzi si erano lavati: e con ciò intendevano che l'acqua portasse seco fino al mare i mali che aveano sbandito.

Dopo queste cerimonie i Peruviani incominciavano le allegrezze, che duravano per tutto il corrente quarto di luna, ringrăziando il Sole di averli liberati da ogni male. Facevansi poi sacrifizii e conviti, bevevasi allegramente, si cantava e si ballava; e di giorno e di notte si stava in continua gioja tanto nelle piazze pubbliche, quanto nelle case private. Questa festa cadeva dopo l'equinozio di settembre.

(FESTE PRIVATE.) Queste che abbiam fin qui riferite erano feste generali e solenni per tutto il popolo. Ma ctascuna faniglia usava ogni anno celebrare una festa propria, e cadeva circa il tempo del principale ricolto. Le offerte-che faceva il popolo in queste feste domestiche consistevano in un poco di sevo, che abbruciavasi ad onore del Sole. I gentiluomini però e i Curachi offrivano alcuni conigli domestici, cui gittavano nel fuoco ringraziando il Sole de beni loro accordati nell'anno; e pregandolo di conservare i loro granaii.

Da tutto cio si vede quanto semplice fosse la religione de' Peruviani; e come atta a confortare con dolce affezione i cuori, contenendoli in un filiale rispetto, e in una candida gratitudine verso l' oggetto che eglino consideravano per benefico. Ora passeremo ad osservare le cerimonie usate nella celebrazione de' matrimonii dei Principi della famiglia imperiale e di quelli del popolo.

(MATRIMONII.) Ogni anno o al più ogni due anni l'Imperadore chiamava presso di se tutti i giovani e tutte le donzelle nobili di sua stirpe che trovavansi in Cuzco. L' età del matrimonio per le donzelle era dai diciotto ai vent' anni; quella dei

giovani era dei ventiquattro.

( MANIERA USATA DAGLI INCHI NELL' AMMOGLIA-RE I PRINCIPI DEL SANGUE. L'Imperadore come capo supremo della famiglia, mettendosi in mezzo a quei giovani, e ad uno ad uno chiamandoli pel nome loro, ed informato precedentemente delle loro reciproche inclinazioni, presi a coppia per mano faceva loro solennemente promettersi reciproca fede, vedi la Tavola 4. n. 1, e consegnavali poscia a'loro parenti, i quali li conducevano alla casa del padre dello sposo; ed ivi facevansi le feste nuziali. Le donne congiunte in matrimonio in si fatta maniera, oltre il godere dell'illustre titolo di Palle, ne aveano anche un altro significante data dalla mano del grande Inca. L' imperadore faceva una funzione simile pe' giovani della discendenza di Manco-Capac le cui famiglie erano stabilite nelle varie provincie dell' imperio; e ciò all'occasione che portavansi in esse per ragione di visite. Dove non potevasi questa cerimonia eseguire da lui, facevasi dagli Inchi Governatori delle provincie.

(MATRIMONII DEL POPOLO.) Il giorno dopo che l'imperadore avea celebrato di tal maniera i ma-trimonii della sua famiglia, alcuni suoi ministri, a ciò specialmente da lui deputati, eseguivano nella stessa forma un'egual funzione ne'varii quartieri della capitale riguardo a tutti i giovani che non erano Inchi. Così poi facevano in tutti i distretti dell'imperio i Curachi; essendo questo uno de'loro diritti non stato mai violato da alcun imperadore.

(LEGGE FONDAMENTALE PEI MATRIMONII DEL POPOLO.) Ma rispetto ai matrinonii de' popoli PE-ruviani, è d'uopo notare cosa che entra nell' ordine delle costituzioni fondamentali dell' imperio. Ognuno dovea maritarsi nel proprio comune e prendere donna della nazione propria. Non si voleva che si confondessero insieme nè le nazioni, nè le schiatte, e quindi nasceva che tutti quelli ch' erano della atessa nazione e parlavano la stessa lingua consideravansi per parenti; e perchè non si confondessero le decurie medesime, nissuno poteva andare a stabilirsi in altro quartiere della città sua.

(PAIVILEUIO DEGLI INCHI.) I soli Inchi del ramo regnante sposavano le loro sorelle; e MancoCapac ne avea fatta una legge fondamentale. Volevasi che la successione dell'imperio per via ordiparia andasse ai primogeniti dell'uno e dell'altro
sesso insieme. Nel caso che la sorella primogenita
non avesse avuti figliuoli, l'Imperadore sposava la
seconda, eda anche la terza, sel asceonda fosse stata
sterile come la prima. Ma gli Inchi in generale sposavano quante donne volevano; e non tolte solo
dalla loro famiglia, ma anche estranee. Una sola

però avea il titolo e i privilegii di moglie: le altre direbbonsi concubine o favorite. I figli che nascevano dalle mogli della seconda classe erano considerati legitimi non meno che gli altri, non così quelli dalle estranee. Per tutti gli altri i matrimonii delle sorelle erano proibiti. Non apparisce però che ci fosse legge la quale vietasse l'unione matrimoniale entro altri gradi. Devesi però supporre che nelle varie provincie si osservassero regole diverse; giacche abbiamo altrove veduto, che gli Imperadori nelle provincie conquistate non abolivano se non quelle costumanze, le quali erano contrarie alle leggi fondamentali della religione e dell'imperio.

( CERIMONIE NELLO SLATTARE I FANCIULLI. ) Le cerimonie che usavansi nello slattare i figli, era una epoca notabile presso i popoli del Perù. Essi venivano slattati all' età di due anni; ed in quella occasione facevasi la funzione di tagliar loro i ca-pelli coi quali erano nati e d'imporre loro il nome. Convocavansi per questa cerimonia tutti i parenti della famiglia, fra i quali sceglievasi uno, diremmo noi, a patrino, che dava il primo taglio ai capelli del fancinllo, con una specie di rasojo fatto di pietra. Tagliatane una ciocca, il così detto patrino dava ad un altro il rasojo, che il passava ad un altro ancora, succedendosi tutti quanti erano presenti, secondo l' età o la qualità relativa. Finita la tosatura si accordavano tutti insieme per dargli un nome che gli rimaneva per tutta la vita; e poscia passavasi a fare al fanciullo dei regali, secondo la condizione della famiglia, i quali consistevano in abiti, in bestiame, in armi, in vasellami d'argento e d'oro secondo il grado del patrino. Dopo i regali si beveva e si ballava allegramente cantando canzoni; e la festa durava per alcuni giorni.

(Occupazioni delle maritate.) Quando le donne eran maritate non uscivano quasi mai di casa; la loro cura principale era quella d'allattare e di allevare i loro figli: occupavansi a scardassare e a filar lana e cotone, e a tessere. Esse amavano tanto i filare, che andando da un villaggio ad un altro, o da una ad altra casa per far visite, portavano sempre seco la loro provvisione di lavoro. Le nobili e le Palle si facevan portar dietro dalle loro donzelle la rocca.

(Donne pubbliche.) Gli Inchi, a scansamento di mali maggiori, permettevano donne pubbliche, le quali in lingua del paese eran chiamate Pampunune, cioè di posto pubblico; ma esse dovevano abitare separatamente e alla campagna, nè potevano entrare in città. Elleno erano trattate con disprezzo; e se un' onesta donne avesse detta loro una sola parola, correva la pena d'essere cacciata dal marito e tosata pubblicamente. Nissuno scrittore ha accennato che il commercio colle Pam-

purune svolgesse alcuna malattia.

(Cesimonie funemat.) Grande era la solennità de finierali celebrati per la morte dell' Iuca. Gli Inchi riguardavano la morte loro come un felice passaggio al riposo in seno del Sole padre loro. Solennissimi dunque erano i finierali e degni della maestà di si grandi Principi e dell'affezione di sibunoni sudditi. Morto l'Inca, portavansi le sue viscere nel tempio di Tampu, cinque miglia distante da Cuzcó, e celebre perchè fu il primo che Manco-Capac edición enel luogo stesso in cui la verga di oro sprofondatasi in terra venne ad additargli il sito ove dovea fondare il suo imperio. Imbalsama-vasi poi il' corpo dell' Inca, siccome abbiamo altrove accennato; e collocavasi nel tempio di Cuzco

innanzi alla grande immagine del Sole, e si offrivano sacrifizii coll' intervento dell' Imperadore succeduto al trono, di tutti i Principi del sangue, e di tutti i Curachi che accorrevano alla funzione. Durante il primo mese gli abitatori originarii di Cuzco ascivano ogni giorno vestiti a lutto ed esprimevano il loro cordoglio ne' più patetici modi: poscia univansi in corpo tutti gli altri dimoranti in quella città, ma nativi delle diverse provincie dell' imperio, vestiti alla foggia particolare di loro nazione, ed aventi alla testa lo stendardo degli Inchi. Onesti facevano una lunga processione fuor di città, portando le insegne, gli abiti, i vasellami e tutto quello che doveasi seppellire in tale circostanza, mescendo al pianto il racconto delle imprese memorabili, delle vittorie di lui e dei benefizii fatti ai suoi popoli. Le donne più amorose e i fedeli domestici, i cui servigii furono singolarmente graditi dall' Imperadore quand' era in vita, facevano a gara per farsi seppellire vivi, credendo di poterlo servire colà ov'egli era passato a soggiornare. Ad ogni plenilunio del corso dell'anno poi rinnovavasi la lugubre cerimonia. Nè queste funebri solennita facevansi nella sola capitale: tutte le città e tutti i borghi dell' imperio non avevano che una voce, un pianto a significazione del comune dolore, e le processioni specialmente dirigevansi a que' luoghi, ne' quali o nelle visite, o nelle spedizioni il defunto Inca erasi arrestato, considerandoli come santificati dalla benefica presenza di lui. Non meno solenni di questi, dice Garcilasso, erano i funerali che celebravansi in ciascuna provincia alla morte di ogni Curaca.

(Tombe Dei Peruviani Appellate Guache.) -Ulloa, parlando dei monumenti degli antichi Pe-

ruviani, ci dice ch' essi amavano, siccome gli antichi Egizii, di essere imbalsamati, e di essere collocati in luoghi ragguardevoli. Gli Indiani, egli continua, dopo di aver portato il corpo in quel sito nel qual dovea riposare, senza sotterarlo, lo circondavano di pietre e mattoni innalzando una specie di mausoleo, sul quale tutte le persone attinenti al defunto gettavano una si grande quantità di terra, che il mausoleo veniva cangiato in una specie di collina artifiziale cui essi appellavano Guaca. La figura di queste Guache non era esattamente piramidale: sembra che i Peruviani avessero di mira nel costruirle d'imitare la forma delle montagne e delle colline: la loro altezza ordinaria era di circa 23 anne, la loro lunghezza di circa 58, e un po' meno ne era la lunghezza. Ne sussistevano però di assai più grandi, ciò che c'induce a credere che tali monumenti fossero proporzionati alla dignità, al grado ed alle ricchezze delle persone; essendo certo che i Curachi, i quali avevano setto il loro dominio un gran numero di vassalli, che assistevano ai loro funerali, dovessero naturalmente avere una Guaca più ragguardevole di quella di un privato che non veniva coperta di terra che dalla propria famiglia, e dai dolenti suoi amici.

Queste Guache contenendo tutti gli utensili d'oro, d'argento ec. appartenenti ai Peruviani sepolti nelle medesime eccitarono continuamente la cupidigia degli Spagnuoli che in ogni tempo si sono occupati ad aprirle nella speranza di rinvenirvi considerabili ricchezze; nè spesse volte furono delun nella aspettazione, e la loro costanza vi trovò una

ampia ricompensa.

( UTENSILI DECLI ANTICHI PERUVIANI TROVATI NELLE LORO TOMES.) Tali monumenti pero per la maggior parte non contengono che lo scheletro di chi vi fu sepolto, vasi di terra in cui bevea la chicha, alcune accette di rame, specchi di pietra d'inca ed altre simili cose di poco valore, benehè degne della nostra attenzione per la loro antichità, e per essere state fatte da una nazione tanto singolare. Nella Tavola 4, noi vi presentiamo alcuni di questi utensili trovati nelle loro guache, la cui figura vedesi sotto le lettere A e B, rappresentandosi sotto quest' ultima la pianta di una guaca aperta in croce. Sotto la lettera C, scorgesi la figura di un pendente d'orecchio d'oro e d'argento: sotto la D, uno specchio concavo fatto di pietra di gallinaccio (1), appellato dai Peruviani Inca-rirpo: sotto la E, Inca-rirpo o specchio di pietra d'inca (2) perfettamente piano. La lettera F, ci presenta una scure di pietra focaja; la G, un'accetta col manico di legno, della quale i Peruviani servivansi nelle loro guerre; la H, Sunga-tirana o mollette per strappare quel poco pelo ch'essi avevano al men-

<sup>(4)</sup> La pietra di gallinaccio è estremamente dura, trasparente e lucida; il suo nome deriva dal suo color nero come quello del gallinaccio. I Peruviani la lavoravano d'ambe le parti, la ritondavano, la foravano in alto e passavano una cordicina nel buco per appenderla a qualche uncino: aspevano darle un grandissimo lustro, di modo che rifletteva hastantenente gli oggetti.

<sup>(2)</sup> La pietra d'Inca è molle, non è trasparente ed ha il colore del piombo : questi specchii sono ordinariamente rotondi con una superficie piata e liscia come quella di uno specchio di cristallo; l'altra è ovale od un po' sferica e meno liscia : ce ne ha di varie grandezze, ma comanemente hanno tre o quattro pollici di diametro. Ne ho veduto uno, dice Ulloa, grande circa un piede e mexzo: la superficie era concava, e ringrandiva di molto gli oggetti. Questa pietra però ha il difetto di avere delle vene e delle paglie che ne guastano la superficie.

to; la I, grandi bicchieri ne quali bevevano la Chicha; la K, Guainacaba o giare di terra in cui conservavano la loro bevanda (1); la L, idolo di oro o statua di qualche Peruviano di un grado eminente (2).

(STATO DELLE ARTI.) La distinzione dei gradi stabilita nel Peru doveva essere favorevole al progresso delle arti, le quali furono avanzate assai più che fra i Messicani; si di quelle necessarie al vi-

vere, che delle altre di lusso (3).

(AGRICOLTURA.) L'agricoltura, arte di prima necessità nella vita sociale, era assai più perfetta che in alcun sitro luogo dell'America. La quantità del terreno capace di coltivazione non era lasciata al capriccio degli individui, ma regolata dall'autorità pubbica in proporzione ai bisogni della comunità. Andavasi dunque dietro l'avviso del Lactacuamayu in gran turba al lavoro; ed era per tuti una specie di festa, perciocchè ognuno vestivasi dei suoi migliori abiti, si ornava con placche d'oro e d'argento, e mettevasi dei vaghi berretti di piume in testa, cantando liete canzoni in lode dell'Inca e del Sole.

Sentivasi poco la disgrazia di una stagione infruttifera, giacche la produzione delle terre consacrate al Sole, come anche quelle messe a parte

(3) V. Compendio storico della scoperia d' America di Pasquale Coppin. Padova, 1821, pag. 263.

<sup>(1)</sup> Queste giare sono di finissima creta e per lo più di color nero: se ne trovano però anche di creta rossa; ron si sa d'onde tirassero tale materia.

<sup>(2)</sup> Tali figure d'oro sono di un solo pezzo, sottilissime, vote internamente anche nelle più picciole parti; e siccome non ci ha la menoma traccia di saldatura, così è assai difficile il comprendere il modo col quale giugnevano a votarle.

dell'Inca, essendo depositata nei Tambo, o pubblici magazzini, vi rimanevano pei tempi di grande penuria. Siccome l'estensione della coltura si proporzionava con provida attenzione alla necessità dello Stato, l'invenzione e l'industria dei Peruviani erano chiamate ad esercizii straordinarii da certi difetti particolari al clima e al suolo.

(IRRIGAZIONE.) Tutti i gran fiumi che scaturiscono dall' Ande, prendono il loro corso verso levante e vanno a scaricarsi nell' Oceano Atlantico. Il Perù è solamente bagnato da acque che precipitano dalle dette montagne a guisa' di torrenti. Una gran parte del paese basso è arenoso e ste-

rile, e giammai rinfrescato da pioggie.

(Concime.) Per fecondare una regione che prometteva si poco, i Peruviani ricorrevano a varii espedienti, tra i quali per mezzo di artifiziosi canali, con grande pazienza ed industria dai torrenti portavano l'acqua ad irrigare i loro campi, e l'impinguavano col concime degli uccelli marini, giacche ne raccoglievano una quantità più che sufficiente in tutte le isole sparse lungo le loro coste.

(ARATRO IGNOTO AI PERUVIANI.) L'uso dell' aratro era ignoto ai Penuviani: sommovevano la terra con una zappa di legno indurito al fuoco; e questo lavoro non era solamente raccomandato agli uomini, ma entrambi i sessi si univano a dar mano ad un'opera si necessaria. I figliuoli stessi del Sole a ciò gli animavano, coltivando colle proprie mani un campo vicino a Cuseo, nobilitando così questa funzione col chiamarla il loro trionfo sopra la terra. Vi si portavano essi tutti, gli Inchi e le Palle, abbigliati superbamente, e cantavano inni al Sole aventi per intercalare la parola haj·lli, che significava trionfo; quasi avessero vo-

luto dire che lavorando la terra per farla fruttare, si rendevano padroni d'essa e ne trionfavano.

(Vegetabili Principali coltivati dai Peruviani.) Ma parlando della cura che il governo e il popolo mettevano nel rendere produttive le terre, ragion vuole che accenniamo i principali generi che colla loro agricoltura i Peruviani procacciavansi.

( Maiz ED USO DEL MEDESIMO. ) Primo di tutti era il maiz, chiamato cara dai Peruviani: esso costituiva il principale loro alimento, e l'usavano in diverse maniere: ora lo mangiavano crudo, ora ne abbrustolivano i grani, ora ne facevano pane. Le donne erano quelle che, volendo ridurre il maiz in farina, lo macinavano; al qual effetto servivansi di una macchina composta di una pietra larghissima, alla quale altra soprapponevano in forma di mezzo circolo. Ma tale macchina era assai incomoda, il che forse ha non poco contribuito a fare che i Peruviani non usassero pane che di rado. Il maiz serviva eziandio per fare l'ordinaria bevanda de' Peruviani. Le donne dopo di averlo macinato, lo mettevano in infusione nell'acqua; ed ivi fermentando, prendeva un certo grado di acidità che rendeva gratissima la bevanda.

(Quinea.) Dopo il maiz coltivavano i Peruviani la quinea, specie di miglio ottimo a mangiarsi in minestra, quantunque fosse un cibo assai
riscaldante. Questa pianta è dai nostri botanici chiamata chenopodio: i suoi fiori e le sue foglie sono
simili a quelle del pero, e dai Peruviani mangia
vansi cotte, ed erano tenere, di buon sapore e sane.
Con questo miglio, ne' paesi in cui non era comuno

il maiz, facevasi la bevanda ordinaria.

( LARVI, PAPA ec.) I Peruviani avevano una

specie di piselli più grossi e bianchi de' nostri, cui essi appellavano Larvi. Ma soprattutto coltivavano varie piante tuberose, fra le quali una chiamata papa, le cui pallottoline polpose, grosse un pollice, e che servono alfa pianta di radice, lessate od arrostite, usavansi comunemente invece di pane; ed esposte al sole o al gelo si conservavano lungo tempo. Un'altra era il toca, grosso anch' esso un pollice, che fatto seccare al Sole, mangiavano o cotto o crudo, ed ha un sapor dolce quanto miele o zucchero. Un'altra era l'anno, che crudo è amarissimo. Venivano, poi le patate da essi dette apichu; e ve n'erano di rosse, di gialle, di bianche e di nere.

( HUCHU, CUCA, EC. ) Un frutto che merita speciale menzione, e che pei Peruviani era di uso grato e comune, è quello che chiamavano huchu e che noi assomiglieremo al pepe lungo. Essi lo mangiavano con ogni sorta di cose cotte e crude; e l'apprezzavano tanto, che ne' loro più rigorosi diginni si astenevano dal farne uso, riguardando il privarsene come un atto di grave mortificazione. Lungo sarebbe il dire gli alberi da frutto che i Peruviani coltivavano. Noi non rammenteremo che l'arbusto della cuca, giustamente dai Peruvia. ni rignardata come la più preziosa delle loro ricchezze per gli eccellenti effetti che l'uso della medesima opera e de' quali parleremo in seguito ragionando della loro medicina. É questo arbusto in qualche modo simile alla vite, crescente all' altezza di un uomo, e che vuole piantagione ed appoggio come la vite: ha però pochi tralci, ma foglie assai sottili, lunghe mezzo pollice e larghe il doppio. Sono queste foglie che le danno pregio, e se ne fa raccolta quattro volte l'anno, perchè ne getta in gran quantità: si seccano al sole, tanto però che ne sfumi l'umidità, ma non si perda il loro color verde.

( ARCHITETTURA DEI PERUVIANI. ) L'abilità superiore de' Peruviani apparisce visibilmente nell'architettura delle loro case e nei pubblici edifizii. Nelle vaste pianure che si distendono lungo l'Oceano Pacifico, dove il cielo è costantemente sereno e il clima dolce e beato, le loro case, per vero dire. erano di una costruzione leggerissima; ma nelle regioni più alte, dove cade la pioggia, dove si conoscon le vicende delle stagioni e si sente il loro rigore, erano fabbricate con maggiore sodezza. Quasi tutte avevano una forma quadra, le mura alte intorno a otto piedi, formate di mattoni induriti al sole, la porta bassa e stretta e senza alcuna finestra. Semplici com' erano e rozze, come sembra che fossero i materiali di cui erano composte, avevano una solidità tale che molte di esse sussistettero in differenti contrade del Perù lungo tempo dopo la conquista di quell' imperio; quando tutti gli altri monumenti che potevano somministrare qualche idea dellostato domestico delle altre nazioni Americane quasi subito dopo la conquista sono spariti dalla faccia della terra. Singolarmente nei templi consacrati al Sole e nei palagii destinati ad albergare i loro Monarchi, i Pernyiani spiegarono la maggior forza di loro arte e di loro invenzione.

Le descrizioni fatteci da alcuni autori Spagnuoli ch' ebbero l' occasione di contemplarli nella loro integrità, potrebbero apparire esagerate, se le rovine che ne rimasero non confermassero la verità del loro racconti. Queste rovine di templi e di palagli si trovano in ogni provincia dell'imperio Peruviano, e colla loro frequenza dimostrano che sono

monumenti di un possente popolo da molti secoli incivilito. Pare che fossero edifizii variati nelle loro dimensioni, alcuni di moderata grandezza, molti d' immensa estensione, e tutti insigni per la solidità, e somiglianti l' un l' altro nel gusto dell' architettura. Il tempio di Pachacamac unitamente al palagio degli Inca e ad una fortezza formavano una gran fabbrica, di più di mezza lega di circuito. In questo prodigioso edifizio spiccava il medesimo gusto, singolare in genere di fabbriche, come nelle altre opere dei Peruviani. Non conoscendo essi l' uso della carrucola o di altre forze meccaniche, e non potendo levare a grande altezza le grosse pietre e i mattoni che impiegavano, le soura di questo fabbricato, nel quale sembra che i Peruviani abbiano tentato di arrivare alla più splendida magnificenza, non si alzavano più di dodici piedi da terra. Benchè non avessero scoperto l' uso della calcina o di qualunque altro smalto per fabbricare, facevano combaciare le pietre e i mattoni con tanta esattezza, che appena si discernevano le loro commettiture. Essi non conoscevano le volte; ma ingegnosissimo era e macchinoso il modo con cui a forza di legname facevano i tetti delle grandi sale nelle quali ritiravansi in gran numero a celebrare le loro feste. Gli appartamenti, per quanto se ne può rintracciare dalla distribuzione delle rovine, erano malamente disposti e poco comodi. Non eravi che una sola finestra in tutta la fabbrica, e la luce non potendo entrare che per la porta, i più vasti dovevano essere o affatto oscuri, od illuminati per altro mezzo. Ma con tutti questi e con molti altri difetti, trovasi che gli sforzi dei Peruviani nella loro arte di edificare possono essere considerati come giunti all'apice, quando si rifletta che furono posti in pratica da un popolo privo dell' uso del ferro, e ci porgono una forte prova del potere che avevano i loro antichi Monarchi.

( PALAZZO DEGLI INCA APPELLATO CALLO.) Ulloa per darci un' idea del gusto de' Peruviani nell' architettura e della grandezza de' sontuosi loro edifizii ci presenta in due tavole gli avanzi di alcuni palazzi degli Inca di Quito. Nella pianura, egli dice. che si estende da Catacunga verso settentrione. veggonsi tuttavia le mura di uno di questi palazzi, il quale ritiene ancora l'antico suo nome di Callo benchè serva al presente di casa di campagna ai Padri Agostiniani di Quito. Non vi si scorge nè la bellezza, nè la grandezza degli edifizii degli Egizii, dei Romani, e d'altri popoli, ma però non si può a meno d'ammirare anche in questi qualche cosa di grande e di sontuoso, e qualche cosa in fine che annunzia la maestà de' Monarchi che vi soggiornavano.

( COME FOSSE FABBRICATO.) Quest'edifizio è tutto fabbricato di pietre quasi nere e che per la loro durezza s' assomigliano alla pietra focaja: esse sono si bene unite che non si potrebbe fra le une e le altre far entrare la punta di un coltello. Non vi si scorge cemento che le congiunga; e al di fuori sono tutte convesse ad eccezione di quelle delle porte che sono piatte: vi ha dell' ineguaglianza non solo ne' filari delle pictre, ma ben anche nelle pietre stesse; e ciò rende l'opera assai singolare; poichè ad una pieciola pietra viene immediatamente in seguito una grande e non bene quadrata, e la sovrapposta è ciononostante accomodata alle ineguaglianze dell'altra. Queste muraglie sono alte due tese e mezza e grosse dai tre ai quattro piedi, e le porte alte due tese, o circa cinque aune, sono larghe abbasso quattro piedi, e vanno diminuendo verso lo alto fino ai due piedi e mezzo. I Peruviani le facevano in tal modo, perche non avevano cognizione alcuna de' volti, ed erano perciò costretti a fare gli architravi delle loro porte con una sola pietra. Non si sa se questo palazzo e gli altri della medesima specie avessero un piano superiore, e si ignora parimenti la maniera colla quale erano coperti. Gli edifizii veduti da Ulloa o non aveano tetto, o erano stati coperti dagli Spagnuoli; pare però cetto che i loro tetti fossero fatti a terrazzi e di legno sostenuto da travi che traversavano dal-l'uno all' altro muro.

( PALAZZO O FORTEZZA DEGLI INCA VICINO AL VILLAGGIO DI CANNAR.) Un altro palazzo o fortezza degli Inca trovasi pure al nord-est del villaggio di Atun Cannar o gran Cannar alla distanza di circa due leghe; ed esso è, secondo Ulloa, il più intero, il più grande ed il meglio fabbricato di tutti gli altri palazzi del regno. Dalla parte per dove vi si entra passa un picciol fiume che gli serve di fossato, e dall' opposto lato esso s' innalza su di un colle con un' alta muraglia che ne rende difficile l' accesso. Nel mezzo trovasi un torrione di figura ovale, che s' innalza dal suolo interno dell' edifizio all' altezza di circa due tese, ma dalla parte esterna s' innalza al di sopra della collina circa otto tese. Dal mezzo del torrione sorge una specie di torricella quadrata formata da quattro mura, i cui angoli toccano la circonferenza dell' ovato: nel mezzo di questa torricella trovansi due picciole stanze separate, in cui si entra per una porta posta all'opposto dello spazio che le divide. Questi due stanzini avevano alcune finestrelle per dove le sentinelle osservavano la campagna, e lo stesso torrione serviva di corpo di guardia.

230

La muraglia della fortezza dal lato della superficie esterna del torrione, si estende alla sinistra circa to tese e 25 alla dritta. Essa poscia si ripiega, e formando diversi angoli irregolari abbraccia uno spazioso terreno: non vi si entra che da una porta in faccia al torrione, ed assai vicino alla stradella che serve di letto al fiume. Da questa porta si entra in un viottolo, nel quale due persone possono appena passare di fronte, e che conduce dritto alla muraglia opposta, dove essa ripiegasi verso il torrione; ed ivi allargandosi forma una picciola piazza davanti al medesimo. Nella grossezza della muraglia lungo la stradella trovansi ogni tre passi delle nicchie che pajon fatte per le sentinelle; e nella muraglia interna, la quale forma la stradella, due porte, che servono d'ingresso a due quartieri che serviron forse di caserme ai soldati della guarnigione. Nel recinto interno alla sinistra del torrione erano diversi appartamenti, de' quali l'altezza, la distribuzione e le porte ci fanno bastantemente conoscere ch'essi servivano d'alloggio al Principe. Trovansi in tutti questi appartamenti degli incavi che sembrano armarii; e veggonsi pure nelle due stanze del torrione e nelle nicchie della stradella alcune pietre sporgenti 6 od 8 pollicie le quali verisimilmente servivano a sostener le armi usate da questi popoli.

Tutta la muraglia principale che è sul declivio del colle, e che discende lateralmente dal torrione. è grossissima e fatta a scarpa al di fuori, con un terrapieno nell' interno ed un parapetto d'altezza ordinaria. Per ascendere sul terrapieno di questo bastione che gira tutto all'intorno non ci ha che una scala vicina al torrione. Tutte le muraglie tanto interne che esterne sono di pietre così dure,

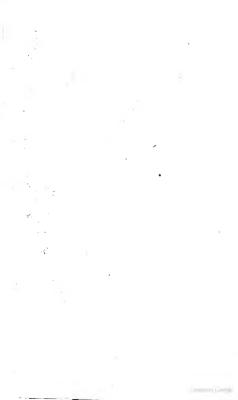

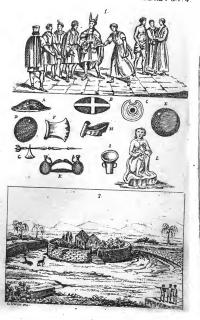

liscie e ben unite, come quelle di Callo; nè vi si vede parimenti che tutti questi appartamenti fosse-

ro una volta coperti.

Anche De-Humboldt nel suo grande Atlante ci presenta alcuni monumenti dell' architettura Peruviana. Nella sua tavola 62 veggonsi le rovine di una parte dell' antica città Peruviana di Chulucanas, e la pianta di una casa fortificata dall' Incaposta sul dosso della Cordigliera dell'Assuay, e mila tavola 17 pag. 107 un altro monumento del' antica architettura di questi popoli noto sotto il none d' Ingapilica o di fortezza del Canoar, cui noi abbiamo creduto opportuno di rappresentare nella Tavola 4. n. 3., riportandone la descrizione colle stesse parole dell' cruditissimo De-Humboldt.

(FORTEZZA DEL CANNAR DALL' ATLANTE DI DE-HUMBOLDT.) II Llano del Pullat (:), così egli, la un suolo eccessivamente paludoso. Noi fummo sorpresi (2) di trovarvi, ed all'altezza che supera di molto quella del Picco di Teneriffe, i magnifici avanzi di una strada costrutta dagli Inca del Perin. Ella può esser paragonata alle più belle strade dei Romani. Noi ne abbiamo veduta la continuazione nella vicinanza di Caxamarca, a cento venti leghe al sud dell'Assuay, e si crede dagli abitatori che essa giugnesse fino alla città di Cuzco. Vicino a questa strada dell'Assuay, all'altezza di 2074 tese trovansi le rovine del palazzo dell'Inca Tupayupangi; ma questi avanzi, appellati comunemente los paradones, sono poco elevati.

Nel discendere dal Paramo dell' Assuay verso il mezzodi si scopre fra Turche e Burgay un altro

<sup>(1)</sup> Quest'è il nome che si dà alle alte pianure dell'Assuay.
(2) Così De-Humboldt-Monumens de l'Amérique, pag 108.

Il Cost. America 13

monumento dell' antica architettura Peruviana, noto sotto il nome d'Ingapilca, o di fortezza del Cannar. Questa fortezza, seppure può essere così appellata una collina terminata da una piattaforma, è assai meno rimarcabile per la sua grandezza che per la sua perfetta conservazione. Un muro costrutto di grosse pietre di taglio s'innalza all'altezza di cinque a sei metri; forma un ovato regolarissimo il cui grand'asse è lungo circa trentotto metri: lo interno di questo ovato è un terrapieno coperto da una bella vegetazione, che accresce l' effetto pittoresco del paesaggio. Nel centro del ricinto s' innalza una casa di due soli appartamenti, e circa sette metri d'altezza: questa casa ed il ricinto sono rappresentati nella detta Tavola 4. n. 3.; la forma delle pietre, la disposizione delle porte e delle nicchie, la perfetta analogia che passa fra questo edifizio e quelli di Cuzco non lasciano alcun dubbio sull'origine di questo monumento militare che serviva d'alloggio agli Inca quando passavano di tempo in tempo dal Perù nel regno di Quito. I fondamenti di molti edifizii che trovansi intorno al ricinto, dinotano apertamente che una volta nel Cannar erano abitazioni bastanti per alloggiare le truppe che seguivano generalmente gli Inca ne'loro viaggi. In questi fondamenti Humboldt trovò una pietra tagliata con molt' arte: ei volle rappresentarla sul davanti della tavola alla sinistra, ma non seppe però indovinare l'uso cui essa poteva servire.

Alcuni sono d'opinione (1) che il muro che regge il colmo del tetto non sia del tempo degli Inca, ma Humboldt inclina a credere che ad ecce-

<sup>(4)</sup> M. De-la Condamine Memoires de l' Académie de Berlin, 1746, pag. 444.

zione delle quattro finestre, tutto l'edifizio sia tale quale fu costrutto al tempo di quegli Imperadori.

(STRADE.) Questi edifizii non erano le più utili opere degli Inca. Le due strade maestre da Cuzco a Quito, che si stendevano oltre a mille e cinquecento miglia, sono degne della nostra attenzione. Una era condotta per l' interno dell' imperio montuoso, l'altra per le pianure alla spiaggia del mare. Potevasi paragonare, date le circostanze dell' uno e dell'altro popolo, alle celebri vie militari, delle quali il tempo ci ha conservato qualche parte ancora, quai monumenti della Romana potenza.

Le strade Peruviane avevano soli quindici piedi di larghezza, ed in molti luoghi eran costrutte così leggermente, che il tempo cancellava subito ogni vestigio. Nella pianura erano tracciate da due file di pali, unicamente destinati ad indicare il vero cammino ai viaggiatori. Era più ardua impresa l'aprire un sentiero per la montagna, perchè bisognava appianare i luoghi eminenti, conguagliare i bassi, ed a fine di preservarle le difendevano con rialzo di terra. Lungo quelle strade vedevansi succedere i tombo ossiano arsenali distribuiti ad intervalli per comodo degli Inca e de' loro cortigiani ; replicati ospizii pei viaggiatori; fortezze e templi; canali che facevano circolare l'acqua de' fiumi per la campagna. Le strade eran molto più solide nelle montague che nel piano.

Questi monumenti sono un mirabile testimonio dei progressi che fatti avevano i Peruviani nella scienza del governo. I selvaggi d'America non ebbero maiidea veruna delle strade di conunicaziono da un luogo ad un altro, e l'avevano pure imperfettissima i Peruviani. La formazione di questo strade introdusse nel Perù un altro genere di opera ugualmente sconosciuta a tutto il resto dell' America. La strada degli Inca, nel suo corso da settentrione a mezzodi, era intersecata dai torrenti che scorrono giù dall' Ande verso l' Oceano occidentale. Attesa la loro rapidità e le frequenti e rapaci inoudazioni, erano innavigabili. Bisognava dunque un qualche espediente per potervi pas-

sare.

( PONTI. ) I Peruviani, a cagion della loro ignoranza dell'uso degli archi e della loro incapacità, per mancanza di mezzi per lavorare il legno non potevano costruire nè ponti di pietra, nè di legno. Ma la necessità, madre dell' invenzione. ad essi suggeri un espediente che suppli a questo difetto. Facevano dei forti canapi, intrecciando insieme alcuni arrendevoli salci, de' quali abbonda il loro paese, ne distendevano sei attraverso della corrente, uno parallelo all'altro, e li fermavano da ogni parte: li legavano poi fra essi stabilmente, tessendovi altri canapi più sottili, e così stretti da farne un lavoro composto come di rete, il quale essendo coperto di rami d' alberi e di terra, vi passavano sopra con ogni sicurezza. Ci erano persone destinate a vegliare ad ogni ponte e farvi le necessarie riparazioni, e ad assistere i passeggieri.

(BALZA O ZATTERE.) Per passare fiumi larghi e profundi, ma che avevano le correnti poco impetuose, eglino servivansi di balza, ossiano zattere, nel costruire e nel condurre le quali pare che lo ingegno dei Peruviani sia superiore a quello di tutti gli altri popoli di America. Questi nella scienza navale non si erano avanzati più oltre che all' uso di remare: laddove i Peruviani adoperavano alberi e vele, onde le loro balza vogar potevano e bordeg-

giare al pari di una nave.

La sagacità e l'arte de' Peruviani non si confinarono puramente agli oggetti di essenziale utilità, giacchè avevano fatto qualche progresso anche nelle arti che diconsi di lusso. Possedevano i preziosi metalli in maggior abbondanza che qualunque altro popolo d' America.

( COME PROCURAVANSI I PREZIOSI METALLI. ) Procuravansi l'oro nella stessa maniera dei Messicani, cercandolo nei letti dei fiumi, o lavando la terra che ne conteneva delle particelle. Ma per aver dell' argento usavano molta accortezza ed industria; facevano delle caverne alle ripe dei fiumi

e nei fianchi delle montagne.

( Modo di Fondere i metalli ec. ) Avevano anche trovato il modo di fondere il metallo e di raffinarlo col mezzo del fuoco; e quando lo trovavano più duro e misto di sustanza eterogenea, lo ponevano in fornelli costrutti sopra terreni eminenti in modo che il seffio dell' aria servisse in vece di mantici, de' quali ignoravano l'uso. Con questo mezzo lo fondevano facilmente; per la qual cosa la quantità dell' argento nel Perù era così accresciuta che di esso si fabbricavano molti utensili assai comuni. Ci si racconta che alcuni de' loro vasi meritassero qualche stima non solo pel valore intrinseco ma per l'eleganza della manifattura. In altre opere di mera curiosità o di ornamento il loro ingegno è stato commendato altamente. Molte di queste furono estratte dai Guaca, ossiano monti di terra, coi quali coprivano i cadaveri dei trapassati: tra le altre cose v' aveano specchii di varie misure, lucide pietre dure, diligentemente lustrate, vasellami di terra di diverse forme, scuri ed altri istrumenti, alcuni destinati alla guerra ed altri pel lavoro, alcuni fatti di pietra focaja, altri di rame,

induriti in guisa con una per noi occulta operazione, che in diverse occasioni supplivano alla mancauza del ferro. Se l'uso di tali istrumenti formati di rame fosse stato generale, il progresso dei Peruviani in genere di arti avrebbe gareggiato con quello delle altre nazioni del vecchio mondo; ma il metallo era si raro, e così difficile ad indurirsi, che i loro istrumenti di rame erano si piccioli e pochi, che non gli impiegavano che nelle opere le più delicate.

( ORIFICERIA. ) « L' arte di lavorare in orificeria, dice l'autore della sopraccitata recente Storia d' America, non era presso i Peruviani in minor fiore. Gli Spagnuoli trovarono molte cose fatte di argento, d'oro e di smalto così congiunti insieme che non vi si scorgeva l' arte. E come poi il paese abbondava di smeraldi, di turchine e della pietra detta del gallinaccio, cui i Peruviani chiamavano lo argento dei morti, mirabili erano i lavori d'incassatura che facevano di queste, esprimendone differenti soggetti o imitati da quanto la natura presentava in frasche, in fiori, in pesci, in insetti od altri animali, oppure tratti dalla fantasia dell'artefice. Ne è vero, come alcuni hanno detto, che i l'eruviani non lavorassero gli smeraldi e le pietre di gallinaccio, perciocchè mille testimonii si hanno del contrario ».

'ORNAMENTI D' ORO EC. DE' PALAZZI, DE' TEM-PLI E DE'GIARDINI. ) Ma una grandissima prova dell' abilità de' Peruviani nell'arte di fondere e di lavorare i metalli ce la somministrano gli ornamenti de' loro palazzi e de' templi, le tante statue d' animali e d' uomini di cui que' luoghi erano pieni, ed i loro famosi giardini. E cominciando dagli ornamenti interni delle sale e camere degli Inchi, tutte

quelle parti che rimanevano sporgenti, erano incrostate d'argento o d'oro a mille opere diverse lavorate vaghissimamente; e talora, ove fosse caduto più in acconcio, tempestate di varie belle gemme. Le mnraglie delle sale più vaste in luogo di continuate tappezzerie di lana, rappresentanti coi più naturali colori piante ed animali, aveano talora grandi nicchie contenenti figure d'uomini, di donne, di belve, e negli spazii interposti vedevansi uscir piante effigiate con tutta la naturalezza, e sulle frasche poggiavano necelletti e farfalle; e pel muro medesimo, o sui tronchi e rami stavano, come se montassero o discendessero, lucertole e biscie d'ogni grandezza: le quali figure tutte per gli smalti opportunamente sovrapposti aveano tutto ciò che a rappresentare la verità poteva desiderarsi. Il seggio dell' Inca era tutto d'oro massiccio, comodo pel modo cli' era fatto, ma però senza appoggio di dietro e senza bracciuoli. Questo seggio era ordinariamente sopra un soppedaneo dello stesso metallo. Tutti gli utensili e vasi pel servizio della casa dell' Imperadore e della sua persona erano d'argento e d'oro, a qualunque uso servissero. Ogni palazzo imperiale avea vasti giardini; ma ivi l' arte n' avea preparato il diletto, dalla natura copiando puramente le forme delle cose. I più begli alberi, le piante e i fiori più gradevoli agli occhi erano d'oro, d'argento di metallo misto, smaltati a modo che mostravano perfettissima l'imitazione. V' erano pure, fatti medesimamente di que'metalli, conigli, sorci, serpenti, lucerte, farfalle, uccelli, gli uni fermi sui rami come se cantassero, gli altri colle ali stese, come in atto li prendere il volo (1).

<sup>(</sup>i) « Forse qualche albero od arbusto d'oro puro, così

238 DEL PERU

(ALTRE ARTI.) I Peruviani saperano tutti pei loro bisogni le arti comnin, ma alcuni ne portarono varie a perfezione. Vi erano provincie e città che distinguevansi in certi determinati lavori, secondo che le particolari circostanze vi avevano da principio contribuito. Così sappiamo che mentre in ogni luogo facevansi abiti comuni di cotone o di lana, conforme portava la natura del clima che somministrava all' uopo l' una cosa o l' altra, vi erano poi quelli che ne facevano dei fini e finissini, i quali servivano ai grandi della nazione peregali che dai Curachi de' varii paesi se ne facevano all' Inca; o per quelli che l' Inca ne faceva ai Principi ed offiziali della sua casa e ai Curachi.

(STOFFE, DRAPPI, TAPPEZZERIE.) I panni-di lana e le stoffe di cotone vedute dagli Spagnoni fin da principio dell' invasione trassero questi ad alta meraviglia per la finezza squisita del tessuto, e per la bella maniera con cui 'v' erano o ricamate sopra figure, o commesse pagliuzze d' oro di forme diverse. Le vergini del Sole esercitavansi singolarmente in ricami d' oro, d' argento, di gemme e di perle, di cui ornavano i sottilissimi panni di vigogna da esse medesime lavorati, e talora vi frammischiavano finissime piume, i cui mirabili colori sapevano esse imitare ancora nelle varie tinte che davano alla lana e al cotone. Gli Spagnuoli ebbero a meravigiliarsi egualmente delle superbe tappezze-

Malte-Brun, Géog. Univ. lib. 188., potè ornare i, giardini inperiali di Cuzco, ma gli storici portarono alla stravaganza il novero di quelle ricchezze. Eranti, dice Garcilasso, canaste di verghe d'oro in forma di legne, e granati ripieni di grani di oro. Confesserem uno pertanto che i famosi giardini d'oro non ci sembrano oltrepassare i limiti della verisimiglianza storica. rie che lavoravansi in diverse provincie dell'imperio, magnifiche non meno per la varietà delle opere, che pei colori che vi erano impiegati: distinguevansi singolarmente quelle che venivano fabbricate in Cassamssca e in Pomatampo.

(MEDICINA.) Detto così quanto basta intorno alla generalità delle loro arti, par conveniente aggiugnere qualche cosa di quella colla quale usavano riparare alla loro sanità sconcertata, vogliamo dire della medicina, che arte piuttosto che scienza è questa presso ogni popolo, il quale la eserciti per pratica, e non per principii, siccome appunto i Peruviani facevano. In generale però essi toccavano i due punti a cui quest'arte si è attenuta presso tutte le nazioni anche più colte, che sono i purganti e i salassi. Facevano i salassi per lo più alle braccia e alle coscie, e spesso direttamente alla parte in chi sentivano il dolore: così cavavano sangue alla radice del naso negli intensi dolori di capo.

Siccome quest'arte era tutta per tradizione, così ognuno v'era iniziato, per quanto almeno occorreva negli ordinarii incomodi di salute. Vi era no però alcune vecchie, le quali facevano il mestiere del medico, guidate da una lunga esperienza; e vi erano specialmente erbolai, che conoscevano le virtù delle piante, delle radiche, delle gomme o dei balsami, delle quali cose il Perù è mirabilmente fornito più che ogn'altro passe del mondo.

E primieramente è da osservarsi, che alcune piante o frutti che servivano peralimento a' Peruviani, somministravano ad essi anche de' rimedii negli sconcerti di salute, Avevano semplici in gran humero, eccellenti per guarigioni d' ogni maniera.

(RADICI DEL MAGUEY. ) Essi pestavano le ra-

dici del maguey e ne facevano una specie di sapone, con cui lavandosi il capo, calmavano l'emicranie, davano forza ai capelli, li tingevano di un nero lucidissimo, e facevano sparire le macchie del viso.

(La saisapanolla, IL MULLI, IL CHILLCA, IL MATEELLU.) Avevano pure i Pernviani la salsapariglia, il tabacco, detto da essi sayri; e il loro famoso albero mulli, eni gli Spagnuoli chiamarono molle, dava loro una gomma di un effetto meravigliosissimo e quasi soprannaturale per le piaghe. La loro erba chillca li liberava dai dolori delle giunture, e dalle più mortali contusioni. Per ogni infiammazione, od altra gravissima malattia d'occhi l'empiastro della pianta da essi appellata mateellu, applicata pel breve corso di una notte, era un rimedio infallibile.

(Erba cuca.) Essi facevano grande uso delle

fogliè della cuca o coca quale la dissero gli Spaguuoli, abitualmente masticandola per trarne il sugo. Con questo corroboravansi nelle loro fatiche in modo che ripigliavano forza se erano stanchi, e resistevano senza incomodo anche alla fame. Oltre ciò codesto sugo conservava loro mirabilmente i denti, e li guariva dai dolori d'ogni specie. Questa foglia, o pestata o messa in polvere, era uno specifico pei tumori e per le piaghe più vecchie e cancrenate, e perfino per frattura d'ossa.

Ma saremmo troppo prolissi se tutti i vegetabili volessimo enumerare che a rimedio de' loro mali i Peruviani usavano con vantaggio. Biagio Oulera, il più diligente investigatore delle cose Peruviane, giustamente disse essere il Peru si abbondante d'ogni genere di cose utili in medicina, che potrebbe esso solo somministrarnea tutto il mondo per ogni uopo, se si fosse tenuto conto di quanto con sicuro successo usavano gli indigeni.

. ( QUINA-QUINA. ) Ma gli Spagnuoli non cercavano che l'oro: non fu che assai dopo la conquista che essi conobbero l'uso della quina-quina. I Peruviani la dicevano cascariglia, e ne conoscevano i buoni effetti fino dal tempo in cui i loro Inchi conquistarono il paese di Loxa, nelle cui montagne, dette di Casanuma, cresce specialmente l'albero dal quale si trae. I Peruviani dicevano di averne appreso la virtù e l' uso dal lione, fil quale negli accessi di febbre, a cui va soggetto, soleva mangiarne. Per molto tempo si pregio quella che distaccavasi dalla parte dell'albero esposta all'oriente: nè forse aveasi torto. Un altro febbrifugo egualmente prezioso trovarono i Peruviani nella scorza di un altro albero cui essi direttamente chiamano quina, che cresce conosciuto sotto questo nome nel paese dei Charca; e sotto quello di tatche sulle sponde del Maragnone nel paese dei Mayna. Fu questa propriamente la prima china trasportata in Europa: l'albero che dà questa scorza, forma ancora intorno al suo frutto una gomma odorosa; e mediante un'incisione nel tronco un balsamo: la una e l'altro per molte applicazioni eccellenti.

(RIMEDIO PER OLI SCONCERTI DELLA MALINCO-NIA E PER LA COLLERA.) Fra tanti rimedii che avevano i Peruviani sia per preservarsi dai mali, sia per liberarsene, uno ne possedevano ancora singolarissimo per guarire dagli sconcerti di collera o di malinconia che merita di essere riferito. Avevano essi una certa radica bianca, simile inqualche modoalla nostra rapa, di cui pestavano all'incirca chue once, e ne inghiottivano la pasta sciolta nell'acqua. Poi si mettevano al sole per facilitare l' effetto della medicina, la quale un ora dopo incominciava operando a tormentarli in modo, che parea che fossero prossimi a morire. Si riavevano però poco dopo, e il primo segno della ricuperata sanità era il sentirsi affamati estremamente.

( IMBALSAMAZIONE. ) Le cose fin qui esposte bastano per dare un' idea della medicina dei Peruviani; ma non dobbiamo però tacere dell'arte che aveano d'imbalsamare i cadaveri. Essi solevano imbalsamarli con tale diligenza, che non solo parevano corpi vivi, ma conservavansi per molti secoli. Garcilasso riferisce che nel 1560 fu condotto in una sala ove il licenziato Paolo Ondegardo. nativo di Salamanca e giudice di Cuzco, gli fece vedere cinque cadaveri, tre d'uomini e due di donne, ai quali non mancava nè un capello, nè un pelo delle sopracciglia. Conoscevasi che quelli degli uomini erano cadaveri d'Imperadori, perchè aveano la fronte ornata della frangia rossa. Stavano seduti all'uso del paese, colle mani incrociate sul petto e cogli occhi bassi. Acosta che li vide alcun tempo dopo, e che li osservò con maggiore attenzione di Garcilasso, aggingne che aveano gli occhi d'oro, e fatti con tal maestria, che non distinguevansi dai naturali: segno evidente che erano composti più di smalto che d'oro. Pare che i Peruviani ricusassero di palesare agli Spagnuoli l' artifizio che usavano in questa imbalsamazione.

(SCIENZE DE' PERUVIANI.) Dopo di aver parlato delle arti de' Peruviani, ragion vuole che non si debba omettere d' investigare anche lo stato delle loro scienze. E primieramente osserveremo ch' eglino sfortunatamente mancavano del più necessario mezzo onde conservare le cognizioni a cui gli uomini d'acuto ingegno potevano ginguere, cioè della scrittura alfabetica. I famosi quipu de' Peruviani, se per avventura si fossero spinti ad indicare qualche idea astratta, non valevano a rappresentarne quella serie che entra nella trattazione ed amplificazione di una scienza.

( QUIPU CO' QUALI I PERUVIANI SUPPLIVANO ALLA MANCANZA DELLA SCRITTURA. ) Erano i quipu Peruviani una specie di frangia di fili pendenti dall' alto al basso, appiccati superiormente ad una intrecciatura orizzontale comune, e procedenti per circa tre piedi. La lunghezza della intrecciatura e di tutta la serie de' fili , era determinata dalla quantità delle cose che volevansi esprimere. Per leggere i quipu bisognava sapere il significato che davasi alla maggiore o minore torcitura di que' fili, ai colori de' medesimi, alla diversa successione di que' colori, e alla qualità differente de' nodi, non tanto pel lungo che nella loro serie presentavano, quanto per la maggiore o minore grossezza de' medesimi, e per gl' intromessi colori, e per tutti quanti gli accidenti di che quell'artifiziosa frangia era composta. Sono quasi interamente perdute le memorie di tutte queste cose; le poche che ci rimangono sono le seguenti. Col color giallo veniva indicato l'oro e col bianco l'argento; gli uomini di gnerra erano espressi col rosso; le cose che non avevano color notato, venivano disegnate dal posto in cui collocavasi il gruppo che n' era il simbolo, convenutone il posto per la estimazione comune; così facevano de' varii grani, così delle varie armi. Coi gruppi pure disegnavano un villaggio, un borgo, una città, una provincia, una divisione dell'imperio, l'imperio s'esso; e dove volevasi dar l'idea degli abitatori di una di coteste parti, mettevansi nell'ordine, che la gradua-Il Cost. America

zione convenuta portava, i nodi relativi pel colore o semplice o misto, e per la forma e grandezza, già pur convenuti. Essi in questo proposito solevano mettere in prim'ordine i vecchi al disopra di sessant' anni; nel secondo gli nomini di cinquanta, e cosi discendevano a mano a mano sino al fanciulio lattante. I fili, che abbiamo detto pendenti dall' alto al basso della intrecciatura orizzontale, che fatta anch' essa a gruppi e a colori significava una intestazione dell'argomento di che la serie de'fili trattava, aveano anch' essi per tutta la loro lunghezza altri fili sottilissimi a più colori e aggruppati , i quali pare che esprimessero le idee accessorie e qualificative, quali entrano in un alquanto lungo ragionamento. Sappiamo p. e., che attaccati al nodo esprimente donna, valevano per dire s'essa era vedova, e da qual tempo; se madre, e di quanti figli; se sposa ec. Egli è probabile che nel conteggio non andassero oltre alla espressione di un centinajo di migliaja, ma è probabile ancora che con un'altra intestazione simile, e col solo agginguervi il numero di seconda, di terza ec. dessero conto di qualunque quantità. Rispetto ad esprimere idee morali poteva forse essere più semplice la serie de' gruppi necessari, una volta che erano convenuti, come dovevano essere i segni determinativi della cosa e dell'azione. Necessariamente si aveano in que' gruppi piuttosto simboli delle cose che segni elementari di parole.

(CUSTODI DEI QUIPU.) Quello poi che è certo si è, che erano per autorità pubblica stabiliti custodi di questi quipu, che noi diremmo archi visti ; i quali o si trattasse di conti, o di rapporti, o di decisioni, o di leggi, o di qualunque

altro atto di amministrazione, sia per presentarlo ad esame, sia per comunicarlo a regola, sia in qualunque maniera per consultarlo, alla opportunità il presentavano; nè è strano il supporre, che vi fossero copisti, che ne moltiplicassero gli esemplari, non meno che al bisogno facessero delle loro pitture i Messicani. Questi custodi, detti dai Peruviani Quipucamay, non erano solamente alla corte dell' Inca, ma in tutte le città dell'imperio; e gli Inchi avevano stabilito, che il lor minor numero fosse in ogni luogo di quattro; ed a norma della maggiore grandezza della città, crescesse fino ad aversene venti o trenta. Il che dimostra che questi custodi n'erano anche all'opportunità i diciferatori e gli interpreti, che si volevano concordi, e che quantunque uno solo forse avesse potuto bastare, i più assicuravano e il governo e i sudditi da ogni funesta conseguenza dell' errore o della mala fede.

Con questi quipu adauque si appresentavano tutti i tributi che ogni anno l' Inca riceveva; senza che vi fosse omessa famiglia, secondo la sua nazione e qualità; con questi si offriva il ruolo di tutti i militari, e notavansi gli uccisi in guerra, o morti per altra ragione; con questi si vedevano i nati e i morti in ogni famiglia colla indicazione del loro numero e mese per mese; con questi erano significate le battaglie, le vittorie, le rotte, le ambascerie, le dichiarazioni degli Inchi; con questi dichiaravasi il reo, il delitto e la pena profferita; ed indicavasi il soggetto d'ogni lite, e la sentenza intorno alla medesima emanata. I custodi poi de' detti quipu con certi segni suppletivi dei gruppi doveano spiegare quanto di più occorreva. Era questa una parte assai importante di dottrina,

la quale conservavasi per tradizione da padre in figlio, specialmente nelle città in cui le cose morabili, disegnate in certe specie di quipu, ersno-succedute, o in cui potevasi presumere che più spesso occorresse di farne uso. Quando i Curachi, od altri nobili volevano sapere la storia dei loro antenati, consultavano questi Quipucamayu, i quali passavano tutta la loro vita in istudiare le vecchie frangie loro affidate. Così resta chiarito come i Peruviani, privi di serittura non solamente alfabetica, ma eziandio simbolica, avessero nei quipu un maraviglioso ajuto per l'amministrazione dello Stato, e per tramandare alla posterità i fatti più gloriosi della loro storia.

AMANIAS O FILOSOFI DEL PERÙ. Un' altra classe di dotti o filosofi distinguevasi nel Perù sotto il nome di Amanias, o persone dedicate alle scienze. È certamente se si considerano le leggi dell'imperio e i costumi generali, dee dirsi che diflosofia morale fu ben coltivata dai Pernivani.

(COLTIVARONO L'ASTRONOMIA.) Ma una suienza cle esige un maggiore complesso di cognizioni è l'astronomia, la quale si fa necessaria ad ogni popolo sorto appena dello stato di rozzezza, essendo essa la guida necessaria per l'agricoltura e per l'ordine delle cose civili e religiose. I Peruviani non solamente non ne mancarono, ma n'ebbero tale pratica che giustamente può far meraviglia, se si considera che il pinicipio della loro coltura non andava oltre a quattro secoli. Vero è che fuori del sole, della luna e di Venere essi non conoscevano altri astri; giascolè tutti gli altri corpi celesti chiamavano con un nome medesimo, non escluse le pleiadi, che pur sembra ch'eglino distinguessero dalle altre stelle: Ma come supporre che i Peru-

viani non avessero un calendario con cui regolare le stagioni e i punti cardinali del moto annuo del sole, avendo essi solenni feste stabilite ai solstizii, agli equinozii, al tempo delle seminagioni e a quello delle messi? Bisogna dunque dire, che conoscessero l'anno lunisolare.

( MONUMENTO ASTRONOMICO DI CUZCO. ) Certo è che a conoscere e a rettificare il corso del sole avevano essi innalzato il monumento famoso delle sedici torri, che Garcilasso, Pietro di Cieca e Acosta, dicono di aver veduto. Otto di queste torri erano piantate all' oriente di Cuzco, e sotto all'occidente. Codeste otto torri erano divise da ogni parte in due gruppi, ciascheduno di quattro; e tra queste quattro ve n' erano in ogni gruppo due picciole, alte circa tre tese, e distanti l'una dall'altra da diciotto in venti piedi. Codeste picciole torri erano in mezzo alle due grandi; e per venti piedi incirca parimente distanti dalle medesime. Dalle alte torri si vedeva fra le due picciole il sole alzarsi e tramontare ne'giorni dei due solstizii. Per fare tale osservazione un Inca mettevasi al nascere e al cader del sole in un determinato sito, onde vedere se il sole si levasse o cadesse precisamente nel punto dell'orizzonte che discoprivasi tra le due picciole torri poste all'oriente e all'occidente della città. È curiosa cosa, che Galileo avesse proposto la costruzione di cosa simile, comunque più semplice fosse il disegno suo, e l'uso assai più ragionato.

© (GNOMOMI PRESSO ITEMPLI.)! Peruviani mettevano moltre una grande importanza in fissare il vero giorno dei due equinozii. Era al giorno dell' equinozio di primavera ch' essi incominciavano le messi; ed all'equinozio d'antunno celebravano una delle loro feste principali. Per determinare il giorno equi-

noziale aveano alzate nelle piazze poste avanti ai templi del Sole alcune colonne di pietra situate nel centro di un gran circolo tagliato in mezzo da una linea che lo attraversava da oriente ad occidente. Questa linea era il risultamento di un gran numero di osservazioni con assai diligenza ripetute per lungo corso di anui. All' approssimarsi dell'equinozio gli Inchi stavano attenti per rilevare l'estensione e la direzione dell'ombra che quelle colonne presentavano; e notandone i risultamenti, ne traevano poi le conclusioni convenienti all'intendimento loro. Solevano i Peruviani ornare quelle colonne di bellissimi fiori, e ponevano sulla cima delle medesime il trono del Sole dicendo che quell'astro ivi posavasi iu quel giorno nella pienezza della sua luce; ed è perciò che in tal giorno appuato facevano al Sole le più preziose offerte. E siccome avevano osservato che a misura ch'essi spingevano le loro conquiste verso la linea equinoziale, minore ombra quelle colonne davano il di dell'equinozio, così apprezzavano molto più quelle che erano prossime a Quito, e massime le collocate in quella città, perchè situate direttamente sotto la linea, al mezzodi del giorno equinoziale non davano ombra veruna.

(GEOMETRIA E GEOGRAFIA.) Doveano i Peruviani amere qualche cogn'zione di geometria, giacchè la misura e la divisione delle terre formavano una parte fondamentale della loro politica ed amministrazione. La loro geografia non si estendeva oltre il paese; poichè non avendo commercio con popoli lontani, le sole loro conquiste procuravano loro la cognizione di quanto era al di là. Ma essi sapevano levar piani, far modelli e rappresentare con molta essattezza le provincie componenti l'imperio degli Inchi.

( Musica. ) La loro musica non era gran cosa: uno dei loro principali strumenti era composto di quattro o cinque canne disuguali, ognuna delle quali avea un tuono più alto dell' altra; e quando uno sonava in un tuono, l'altro gli rispondeva in un altro, a modo che alzavano od abbassavano la voce dello stromento senza alcuna dissonanza. Aveano anche pive o flanti di quattro o cinque tuoni, ed ognuno si accordava da se solo, non sapendo mettersi in accordo cogli altri. Ogni canzone avea un'aria particolare: ciascheduno improvvisava la sua musica e il suo canto. I Peruviani servivansi comunemente della musica per esprimere alle loro amanti la propria passione; il flauto era lo stromento con cui cantavano i loro amori; le guerre e le imprese eroiche cantavansi con altri stromenti: gli inchi tenevano a corte alcuni signori allevati nell'arte del canto. Non si può parlare di musica, senza parlare anche di poesia.

(Porsia.) I dotti del Perù componevano commedie e tragedie, che venivano rappresentate alla corte dai figliuoli dei gran signori. Le tragedie aveano sempre per argomento azioni militari, vittorie, trionfi e imprese uobilissime de' re o degli eroi della nazione. Le commedie erano recitate negli intermezzi, e rappresentavano avvenimenti domestici. Gli imperatori davano magnifici regali a quelli che si distinguevano. Aveano poi versi eroici che passavano in mancanza della scrittura da generazione in generazione. Ma più comuni erano i versi d'amore. Valera ci ha conservato una canzone tolta dai quipu la quale, tuttochè amorosa, è piena di bella mitologia. I Peruviani chiamavano Harravec, cioè inventori, i loro poeti.

(COSTUME DEI PERUVIANI INDIGENI MODERNI.)

Lo stato del governo, della religione, delle arti e delle scienze degli antichi Peruviani, cui noi abbiamo brevemente esposto, è ben lontano, secondo il giudizio di Malte-Brun, dal rassomigliare a quello de' Peruviani indigeni d'oggidì. Questi nou hanno, egli dice, che limitatissime facoltà intellettuali. carattere melanconico, timido, abbattuto dall'oppressione, pusillanime nel momento del pericolo, feroce e crudele dopo la vittoria, altero, duro ed implacabile nell' esercizio del potere. Temono assai gli Spagnuoli,e si mostran docili ed obbedienti ai loro ordini; ma li detestano in segreto, ne evitano la società; e gli odiano solo un po'meno dei Negri e dei Mulatti. Sono diffidenti per carattere, e credono che non si possa usar loro la minima gentilezza senza intenzione d'ingannarli: sebbene grossi, robusti ed atti alla fatica, poltriscono nell'indolenza e nel sucidume, e vivono senza previdenza dell' avvenire. Le loro abitazioni non sono che cattive capaune mal fabbricate, incomode e schifose. Il loro abito è povero e meschino, misero il loro cibo; ma sono assai dediti ai liquori forti, e tutto sagrificano per procurarseli. Sebbene la loro religione sia franimista colla superstizione de loro antenati, son ro scrupolosi osservatori dei riti e delle cerimonie della chiesa, e fanno considerabili spese per messe e processioni. (1)

(STATO POLITICO E CIVILE DE MEDESIMI.) Il sistema d'amministrazione attualmente in uso per ispetto agli indigeni, è favorevole al libero sviluppo delle loro facoltà. Essi non sono più soggetti alla direzione de Correggidori Spagnuoli. Se l'indolenza e la mollezza del loro carattere si ac-

<sup>(1)</sup> Mercurio Peruviano, VIII, 48, 1X, 56, X, 276.

crebbero in alcune provincie sotto il governo de'loro magistrati indigeni , in altre l' industria si è elevata ad un alto grado di splendore. A Lambayeque specialmente sonosi applicati alla coltivazione delle campagne, alle manifatture ed al commercio, con tanta assiduità che superano di molto gli Spagnuoli; e siccome le produzioni de' loro poderi e della loro industria in generale non sono soggette all'alcabala, ne ad altre gravezze, così hanno un grande vantaggio sulle altre caste. Gli indigeni non pagano che un'imposta personale tanto moderata, che può piuttosto essere risguardata qual semplice indizio di servità, che come un vero carico. Quelli che appartengono a famiglie nobili dalle quali si traggono i Cacichi, sono esenti dall'imposizione; ed ammessi insieme cogli Spagnuoli alle funzioni governative. Ne' siti abitati esclusivamente dagli indigeni nessun' altra casta può stabilirsi fra di essi senza il loro consenso (1).

(Coscaizione per le miniere.) Un particolare agravio pesa sulla specieindigena, ed è il mita o lavoro forzato delle miniere: tutti gli indigeni maschi dai 18 ai 50 anni sono a ciò requisiti. A tale effetto sono inseritti sopra liste appositamente tenute, e ripartiti in sette divisioni, ciascheduna delle quali serve sei mesi, di modo che viene per ognuna la sua volta dopo tre anni e mezzo. Allora il mitajer è obbligato a lasciare moglie, casa', occupazioni, e recarsi alla miniera, sovente due o trecento leghe lontana. ma parecchi di essi vi conducono la famiglia. Si dà loro una leggiera indennità per le spese di viaggio: e durante il lavoro mezza piastra al giorno

<sup>(1)</sup> Idem, X., 275.

per lo meno, ma sovente di più (1). Oltre i mitajeri sonovi indigeni che servono volontariamente nelle miniere, e vi si ingaggiano per un determinato salario; son anzi questi in maggior numero.

(DIMINUZIONE DELLA POPOLAZIONE.) Il numero degli indigeni si è diminuito depo la conquista, e siccome le altre specie non aumentarono colla stessa proporzione, così la popolazione totale del paese è inferiore a quella che vi aveva all'arrivo degli Spagnuoli. Il totale della popolazione attuale del Perù in tutta la sua estensione, ammonta a tre milioni 500m. abitatori. Supponendo le antiche anagrafi degne di fede, la diminuzione si ridurrebbe, secondo Malte Brun, a sette od ottocento mila individui.

(MOTIVI DI TALE DIMINUZIONE.) Tra le cause che contribuirono a diminuire il numero degli indigeni, Ulloa nota l'abuso dei liquori spiritosi. Il vajuolo e la rosolia vi recano pure grave danno. L'accrescimento delle altre specie d'uomini è un'altra causa che influisce continuamente sulla diminuzione degli indigeni, e deve terminare col farne scomparire la razza. È stato osservato che dovunque si stabiliscono gli Europei fra gli indigeni, va scemando il numero di questi, ma vi succedono i Meticci ed i Zambo.

(LONGEVITA'.) Gli indigeni, come i Creoli, pervengono generalmente ad un'età molto avanzata, e conservano l'uso delle loro facoltà mentali fino agli estremi. Nella provincia di Caxamarca che racchiude appena sette mila abitatori, contavausi l'anno 1793 otto persone dai 114 ai 147 anni, e nella stessa provincia morì l'anno 1765 uno Spanella stessa provincia morì della stessa prov

<sup>(4)</sup> Idem, ibid, VII., 37.

253

gnuolo di 144 anni, 7 mesi e 5 giorni, lasciando una discendenza diretta di 800 persone (1).

(I METICCI EC.) I Meticci han posto immediatamente dopo gli Spagnuoli, e formano la classe più numerosa dopo gli indigeni. Non godono dei privilegii a questi accordati, ma ne anche van soggetti agli obblighi medesimi. Vivono in una perpetua discordia cogli indigeni, e sono cordialmente collegati cogli Spagnuoli. I Quarteroni che discendono dal matrimonio di uno Spagnuolo con una Meticcia, distinguonsi difficilmente dai loro padri. I Cholo per lo contrario, nati da indigeni e Meticci, entrano nella classe degli indigeni, e sono sottoposti al tributo.

I NEGRI. ) I Negri schiavi son destinati al servizio delle famiglie od al lavoro delle zuccheriere o nell'altre piantagioni de' loro padroni. Se ne introducono annualmente 500 circa. I Negri liberi, il cui numero è alquanto considerabile, passano in generale per isfaccendati, dissoluti ed autori della maggior parte delle ruberie ed assassinii che commettonsi nel regno.

( MULATTI. ) I Mulatti si danno comunemente

al picciolo commercio, ed esercitano quasi soli parecchi mestieri meccanici. Le donne Mulatte ricercate come balie sanno sovente guadagnarsi tutta la fiducia delle loro padrone Creole (2).

(LINGUA DEL PERÙ. ) La lingua quichua è parlata in tutto l'antico Perù, non solamente dagli indigeni, ma dagli Spagnuoli ancora, e specialmente dalle Spagnuole. A Lima ed a Quito è quello l'idioma della galanteria e del buon tuono della so-

<sup>(1)</sup> Mercurio Pernviano, V., 164.

<sup>(2)</sup> Idem , ibid. VIII. , 50.

cietà. I Gesuiti diffusero nelle missioni a levante delle Cordigliere quella lingua dolce ed assai colta. Dicesi che si presti moltissimo alle graziose pitture dell'idillio ed ai movimenti affettuosi dell'elegia. Sussistono altresi in parecchi cantoni del Perù alcune lingue madri ben diverse, come l'aimara ne' contorni della Paz, e la puquina nelle isole di Titicaca.

(Descrizione del Perù-Interno ) Noi ci șiamo finora occupati dell'Alto e Basso Perù: il paec che abbiam quaificato di Perù-Interno ne disferisce sotto parecchi rapporti fisici, ed è popolato di nazioni che non sembrano avere totalmente soggiacuto al giogo degli Inca, ne discendere dallo stesso stipite de' Peruviani. Gli Spagnuoli distinguono-parecchi distretti sotto speciali denominazioni. La Pampa ael Sacramento fra l'Huallaga e l'Ucayal; il Gran-Pajonal, paese montuoso fra il Pachitéa, l'Enne e l'Ucayal; la provincia di Moxos fri lBeni e la Madeta; la provincia di Chiquitos che si estende verso le rive del Paraguay. Ma siecome le regioni e le tribù si rassomigliano nelle cose principali, così le racchiuderemo in un solo prospetto.

(Quadro risico decli indiceni dell'interno.)
Gli indigeni dell'Ucayal, id Huallage e della Panpa del Sacramento, han la tinta più bianca, la statura più robusta e la fisonomia più espressiva dei Peruviani. Alcune tribù, per esempio i Conibo, non la cederebbero in bianchezza agli Spagnuoli, se non fossero gli olii con cui si ungono tutto il corpo, e le punture delle grosse zenzare, dalle quali tali unzioni non bastano a preservarli (1).

- ( Bellezza de' Carapacho. ) I Carapacho sul

<sup>(1)</sup> Viajero universal, XXI., pag. 152.

fiume Pachitéa sono quasi bianchi come i Fiamminghi; ed hanno inoltre una folta barba. Il Padre Girbal paragona le loro donne per la bellezza alle Circasse ed alle Giorgiane (1). Non fa maraviglia che fra que' popoli le deformità sien quasi sconosciute, mentre prendono le più crudeli precauzioni contra gli errori di natura. Tutti que' bambini che agli occhi degli insensibili loro genitori sembran cargionevoli di salute e malamente conformati, son tosto messi a morte come enti nati sotto sinistri auspizii. In tempo dell' adolescenza è meno barbaro il mezzo da essi impiegato onde conservare la bellezza della razza, e consiste nello stringere con cordicine di canapa tutte le parti del corpo onde dar loro una forma convenuta.

( USANZE DEGLI OMAGUA, DEI PANO EC. ) Gli Omagua, che soggiornavano anticamente nella Pampa, avean l'uso di comprimere la testa de'loro figliuoli fra due assi di legno, le quali appianando la fronte e la nuca, rendevano più larga la faccia, e per servirsi de' loro termini, le davano una certa rassomiglianza colla luna piena. Sembra che tale costumanza non sia del tutto abolita fra gli abitatori attuali di que' paesi. I Missionarii attribuiscono a questa violenta operazione il debole intendimento, e criterio che secondo essi è generale fra quei popoli. I Pano fanno circoncidere le giovinette; uso sconosciuto fra le altre tribu. Il vajuolo e varie altre cause diminuirono singolarmente la forza di queste tribù, un tempo popolose. Ce ne ha di quelle che non contano che 500 anime.

(IDIOMI.) Gli idiomi di questi indigeni sembran variare da villaggio a villaggio, tanta è la

<sup>(1)</sup> Idem, ibid., XX., 187.

cura che mette ogni tribù a conservare certe inflessioni di voce, certi fischi ed urli che probabilmente tengon luogo di segni in tempo di guerra.

(Governo.) Tutte queste popolazioni vivono (Cacichi o Principi, e ve ne sono di quelle che han due Cacichi ad un tempo Se si dee prestar fede a' Missionarii, la poligamia è in orrore fra que popoli, e i soli Cacichi aver possono due spost.

(MATRIMONII.) Nella maggior parte di quelle tribù i matrimonii sono conchiusi fra i capi delle due famiglie e i giovani insieme allevati sin dall' infonzia. Non è raro il vedere una coppia amarsi fino alla morte; e più di un' Artemisia seivaggia ba date le sue viscere per tomba alle ceneri del proprio marito. Ma da un'altra parte, i matrimonii non sono indissolubili per legge; gli sposi possono separarsi tosto che il mutuo consenso abbia ridonato la libertà a ciascheduno di essi.

(CREDENZA RELIGIOSA.) La credenza di quei popoli è conforme all'imperfetto loro ineivilimento. Essi sogliono rappresentarsi l' Ente Supremo sotto le forme di un vecchio che, dopo di aver fabbricate le montagne e le pianure della nostra terra, preseelse il cielo per sua costante dimora. Lo chianano nostro padre e nustro avolo, ma non gli consocrano nè templi, nè altari. I terremoti, secondo cssi, sono effetto della sna presenza sul nostro globo: quel Nume irritato fa co'suoi passi vacillar le montagne: appena odono una scossa di tremunoto, escon tutti delle loro capanne, e per mostrargli il loro rispetto, danzano saltano, pestano i piedi e gridano: Eccoci qui l'eccoci qui l'Parecchie tribu adorano la Luna.

( MOHANE O STREGONI. ) Tutti credono ad un

cattivo principio, ad una specie di diavolo, che, secondo essi, risede sotterra, e procura di far male a tutto ciò che ha vita. Vuolsi che certe persone chiamate Mohane abbiano comunicazioni col diavolo, e sappiano sviarne la mala influenza. Queste sono i soli sacerdoti che abbian que' popoli; vengon consultati sulla guerra, sulla pace, sulle messi, sulla salute pubblica e negli affari di amore. Il mestiere di que' sacerdoti o piuttosto di quegli stregoni è assai pericoloso. Se i loro artifizii magici non sono segnati dal buon esito che promettono, la vendetta del deluso non è spenta che col loro sangue.

( TALISMANI. ) I piripiri sono talismani composti di varie piante : ce ne ha di quelli che portansi sulle braccia, ai piedi e sulle armi; altri ce ne ha che si masticano e si gettano poscia in aria; d' altri beesi l'infusione : alcuni devono ispirare l' amore, altri procurare una buona caccia, assicurare un buon ricolto, far piovere o disperdere il nemico.

( MEDICINE. ) Fra tutti i prodigii che si operano dai Mohane col mezzo dei loro talismani, i più portentosi, ma nell'egual tempo i più pericolosi, sono le guarigioni degli infermi. Siccome tutte le malattie sono attribuite ai loro artifizii. o all'influenza del diavolo loro signore, così la prima cura, che una famiglia si crede in debito di usare ad un malato, si è quella di scoprire qual sia il Mohane che lo ha stregato. A tal uopo il prossimo parente beve un estratto di datura arborea. Lin. Ebbro di quella specie di veleno vegetabile cade a terra e resta sovente per due o tre giorni in uno stato simile alla morte. Riavut si alla fine, asserisce aver veduto in sogno tale o tal altro stregone, del quale ei dà i contrassegni; si va allora in traccia del Mohane che ha i detti contrassegni, e viene obbligato ad incaricarsi della guarigione dell' infermo. Se per disgrazia questo fosse morto durante l'operazione preliminare, la famiglia procura di uccidere il Mohane indicato. Sovente le visioni non danno alcun indizio positivo, ed allora si sforza il primo Mohane che s'incontra a fare gli ufficii di medico. È probabile che, grazie alle tradizioni o ad una lunga esperienza, quegli stregoni posseggan segreti atti a sauare qualche ammalato e ad uccidere qualche altro. I veleni, che in que' climi vengou somministrati dal regno vegetabile in gran numero, posson con certe modificazioni servir di rimedii. Quando però questi riescon tutti inutili, e quando sicuri indizii predicono una morte imminente, il Mohane cerca di salvar la vita con una fuga precipitosa, senza però poter evitare le bastonate e le sassate che gli piovono addosso.

(IDEA SULLA VITA FITURA.) Le tribù stabilite sul fiume delle Amazoni dalla parte di Maynas, credono che l'anima continui a sussistere in un altro mondo, sotto la forma umana. Quegli indigeni dicevano ai Missionarii: Noi non paventiamo la morte; i nostri padri e gli amici nostri ci attendono all'altro mondo; tengon sempre pronti pisanghi cotti e pane di cassava onde riceverci: noi abbiam cura che si ponga ne' nostri sepolori una scure di rame, un arco ed uu' armatura intiera, affine di puer far sul momento la nostra entrata vittoriosa in cielo, passamdo per la via lattea, quel luminoso giardino ove i nostri antenati si divertono in danze e banchetti. I nostri nipoti ci vedvan mon pertanto qualche volta combattere contra i morti delle tribu

nimiche: si ammasseranno allora oscure nubi a presagire una violenta procella: la folgore scintillerà nelle nostri mani, ed il fraca-so della caduta dei nostri nemici precipitati dall'alto de'cieli, e cangiati in bestie feroci, rimbomberà per l'aria qual

tuono spaventevole.

( THASMIGRAZIONE DELLE ANIME. ) Sebbene parecchie di tali idee sieno con uni a tutti gli indigeni, sembra però che gli abitatori delle rive dell' Ucayal vi aggiungano la credenza della metempsicosi. « Perchè, diceva uno di essi ad un Gesuita, parlarmi tanto de' miei peccati? Tutto quello che tu dici delle pene dell' inferno non è che un tessuto di falsità. Io sono sicuro che i miei peccati non mi faranno abbruciare, mentre mi vedo intorno ciò che divennero i miei antenati dopo la loro morte. I Cacichi giusti e saggi, i valorosi guerrieri, le mogli fedeli vivon dopo la morte ne' corpi degli animali che distinguonsi dagli altri per forza, grazia od agilità. Rispettiamo principalmente le grandi simie, le salutiamo, tributiam loro onori di ogni specie, perchè le anime de'nostri padri abitano nel loro corpo. Quanto alle anime de' malvagi e de' traditori, o vanno errando fra le nubi e sulla terra, o languiscono incatenate in fondo ai fiumi. Ma nessuno di noi vive abbruciato all' altro mondo (1) ».

(OMEL FUNEREL.) I pianti ed i lamenti funebri di que' popoli non distinguonsi che per l'estrema varietà ch' eglino si sforzano di porre nel suono della voce. Quali imitano l'urlo delle tigri, quali il grido assale delle simie; altri gracidano come le

<sup>(1)</sup> V. Malte-Brun-Gèographie Univers., Tom. V. lib., 108, pag. 605 etc.

rane. Con tale chiucchiarlaja vogliono certamente significare che tutti gli elementi piangono la morte di chi hanno perduto. Terminato il lamento si distrugge tutto ciò che appartenne al trapassato, e se ne abbrucia la capanna: si ripone il corpo in un gran vaso di terra che serve di barca; sotterrasi in qualche parte solitaria; ementre l'altre specie uname procurano di perpetuare la loro ultima dimora, questi popoli si dauno gran premura di spianare il terreno ove seavaron la fossa affinche uon se ne riconosca più ilsito. Tutti fuggono i luoghi che servono di cimiterii, e presso la maggior parte di essi è anzi proibito di fare la minima menzione dei defunto, e di ricordarlo perfino indirettamente.

(Funerali de' Roa-Maina.) I Roa-Maina però un uso un po' diverso ed assai osservabile. Dissotterrano i cadaveri dopo un certo spazio di tempo, ed allorche ne credono disciolte le carni, ne mondano il corpo, lo ripongono entro una bara di argilla carica di geroglifici, lo espongono nelle loro capanne alla venerazione de' superstiti, e terminano col fervi nuove esequie. I Campanaguas in riva al finme Magni divorano le carni arrostite dei morti credendo di far loro onore (1).

( Antropofagia.) Si dice che parecchie tribu abbiano per costune di mangiare i loro prigionieri di guerra. I Guaga, che citansi nel numero, han tutta la ferocia dei Giagia d'Africa. Si stringono in mezzo il corpo in modo da formare una taglia assai

svelta.

( COLTIVAZIONE. ) Se gli indigeni dell' Ucayal e dell' Huallaga coltivano la terra, non è già per

<sup>(1)</sup> Viajero universal, X, 187.

procurarsi il sostentamento; la natura offre loro in abbondanza di che sussistere ne' quadrupedi e ne presci che popolano le loro foreste e i loro fiumi. Ciò che rende quegli indigeni coltivatori è principalmente il bisogno di una bibita più sana di quella delle acque sovente fangose e stagnanti del loro paese. Di rado bevon acqua; ed allorche trascurano una tal regola, avvien senpre qualche trista conseguenza per la loro salute. Questa bibita si favorita chiamasi masato, e vien estratta dalla radice di yucca col mezzo di una schifosa operazione. Si riduce la radice in pappa; vi si mescola della saliva, e si lascia fermentare il tutto per tre giorni; indi si fa dileguare nell'acqua. Una tale bevanda è amara e imbriacante.

( ACCETTE. ) Ricevono dalle tribù che abitano le Cordigliere, picciole acrette di rame cui dan nome di chambo. Col mezzo di un si debole stromento e delle più dure pietre danno la forma di accetta alle pietre piane che trovano fra i ciottoli de' loro fiumi. L' aneddoto seguente dimostra quanto venga pregiata da que'popoli una scure di ferno. Uno di essi si recò un giorno a proporre al Padre Richteri Gesnita il proprio figliuol maggiore in cambio per un'accetta. Il Gesurta gli fece qualche rimostranza sul suo poco amore paterno. « Amo i miei figli, disse l' Indiano, ina posso procrearne quanti mi aggrada; mentre mi è impossibile il procurarmi una scure. D' altronde il figliol mio non mi apparterrà che per un dato tempo, e quella scure mi renderà felice tutta la vita ».

( GUERRA, CACCIA, PISCA. ) Le occupazioni tunultuose della guerra, della caccia e della pesca hanno un'irresistibile attrattiva per quei popoli. Pieni di fiducia nelle loro lancie, e nelle loro freccie avvelenate, affrontano perfino il feroce yaguar o tigre d' America; appena l'arma tinta del sugo dell' erbe velenose sfiorò la pelle dell' animale, cade questo e muore. I pesci possono sfuggire le reti grossolane di quegli indigeni e gli ossei ami loro; ma se alzan la testa sull' acqua un rapido dardo li trapassa immantinente.

ABITAZIONI. ) I villaggi sono fabbricati in modo che sembrano piccio-i fortini semicircolari, appoggiati ai boschi dalla parte convesse, e con due uscite, una verso il monte, l'altra verso la pianura. Per la prima di queste porte fuggon gli Indiani, allorche non possono più difendere le loro abitazioni dal nemico. Radunansi allora fra i monti, di onde tornano a piombare sui vincitori che spesse volte ne rimangon vittima.

( Loro UNANITA'. ) Alcuni atti d'umanità distinguono vantaggiosamente questi Americani. Non fanno mai uso di freccie avvelenate contra l'uomo, nè mettono a morte i loro prigionieri, ma li trattano per lo contrario da concittadini e da fratelli.

(Missioni.) I Missionarii che assoggettarono alla corona di Spagna la vasta provincia di Maynas, limitrofa della Pampa del Sucramento, trovarono maggiori osfacoli quanto piu penetrarono verso lo Ucayal, e specialmente allorche vollero passar oltre quel fiume. Furonvi nel secolo decimosettimo, e al cominciare del decimottavo floride missioni sulle rive del fiume Manoa. Ora sono distrutte, e la perdita di quella poszione che domina il corso dello Ucayal contribui al buon esito della sominossa delle tribu del Gran-Pajonal, che sembrano essersi mantenute indipendenti da trenta a quarant'anni: ma i viaggi moderni de' Missionarii del seminario d'ocapa, quelli specialmente dei Padri Girbal e Socapa, quelli specialmente dei Padri Girbal e So-

breviela, ristabilirono comunicazioni pacifiche con parecchie di quelle tribù, frall'altre coi Pano. E probabile, nello stato attuale del Perù, che negozianti o coltivatori illuminati ed intraprendenti seguano l' esempio di Don Gio. Bezares, che riconquisto, ripopolo e fece ricoltivare parecchi luoglii abbandonati fra le Ande e l' Huallaga.

( QUADRO FISICO DEL PERÙ INTERNO. ) I paesi a levante delle Ande hanno due stagioni; una asciutta che dura da giugno a dicembre, piovosa l'altra: durante la stagione delle pioggie, tutte le pianure si trasformano in un lago immenso; le foreste, gli arbusti, le liane sembrano galleggiare, i quadrupedi si rifuggono sulle eminenze, e i granchii e le ostriche s' attaccano ai rami inferiori degli alberi. Appena il vento freddo da levante viene ad asciugare l' atmosfera, tosto l' acque cominciano a diminuire. L' umidità estrema di quel clima, ed il calore seb-Dene temperato che vi regna, esigerebbero per parte degli Europei qualche misura di prudenza onde conservaryi il loro vigore.

(MINERALI.) Le colline a levante delle Ande racchiudono miniere d' oro: vi si trovano anche filoni di sal gemma. La pianura innondata tutti gli anni dal traboccare dei fiumi, promette una

grande fertilità.

( VEGETABILI. ) Nel loro stato agreste tutti i paesi a levante della Cordigliera dell' Ande son coperti di boschi. Sulle montagne trovansi molte qualità di legno incorruttibile; al piano si passa tra i boschi di caccao e dipalme. Le specie più ricercate di cinchina o albero della china-china, trovansi nelle valli di Huallaga dalla parte di Chicoplaya, e probabilmente in molti altri siti. L'albero che dà la cera cresce lungo la parte inferiore dell'Huallaga. Parecchi alberi somministrano gomme e balsami; ve ne hamolti altri, i quali pei bei colori e per l'olezzo dei loro fiori delizian gli occhi e l'odorato.

(INSETTO CHE FA LA CARTA. ) Tra le più singolari produzioni di quei quasi sconosciuti paesi distingueremo l'insetto che produce una specie di carta. Ecco quanto ne dicono i Missionarii. 4 Non lungi dalla città di Huanaco e dalle rive pittoresche dell'Huallaga superiore, trovasi nella valle di Pampantico, e probabilmente in molte altre valli della Cordigliera, un insetto cui gli Spagnuoli chiaman sustillo, e che rassomiglia molto al nostro baco da seta. Vive esclusivamente sull'albero detto pacae, descritto sotto il nome di mimosa fuga nella Flora Peruviana. Gli indigeni che lo trovano squisito da mangiare, ne distruggono una grande quantità tutti gli anni, senza che però ne diminuisca sensibilmente la quantita. I più begli alberi ne sono intera-. mente coperti. Allorchè i sustilli nel loro stato di vermo sono saziid' alimento, si riuniscono tutti sulla parte inferiore del tronco dell' albero, vi scelgono un sito opportuno onde attaccervi quel maraviglioso tessuto, cui l'istinto li portà a fabbricare. Il miglior ordine regna nel loro lavoro; essi osservano esattamente le leggi della simuetria; e sebbene l'estensione. la finezza, la flessibilità de' loro tessuti sien varii secondo il numero degli insetti che vi prendon parte, e secondo la qualità delle foglie di cui si cibarono, tuttavia ne risulta sempre una specie di carta, che per lucidezza, consistenza e solidità, rassomiglia alla Cinese, ma di molto maggior durata. Il disotto di quella tenda aerea serve di ricovero al sustillo durante la sua metamorfosi; s'attaccano essi al lato inferiore in linee orizzontali e verticali, in

modo da formare un cubo perfetto. In tale posizione ognunos' avviluppa nel suo bozzolo di seia grossolana, ed attendeil momento della sua trasformazione in ninfa o crisalide, e poscia in farfalla. Usciti della loro prigione staccano essi medesimi in gran parte i fili pe' quali era sospeso il tessuto che li copriva : ciò non pertanto esso rimane sempre attaccato ai rami dell' albero, ed imbiancato dall' aria, sventola in balia del vento, simite ad una squarciata bandiera. Il naturalista d' Autonio Pineda invio a Madrid un pezzo di quella carta nativa, lunga un' anna e mezzo. Si possede pure a Madrid un nido intero disustilli, Que'nid, o piuttosto quelle nicchie aeree han sempre la forma ellittica «. Il Padre Calancha Gesuita, avea parlato di quest' insetto curioso, e possedeva un pezzo di carta di sustillo, sul quale erasi scritta una lettera (1).

Pianura Di Sale. ) La relazione ancora inedita del Palre Tadeo Haenke sta per farci conoscere altre curiostà del Perù interno. Quel viaggiatore trovò nella provincia di Chiquitos un'immensa pianura coperta di stagni salsi, la cui superficie immobile e cristallizzata offriva l'immagine dei verno. Gli alberi stessi ad una grande distanza eran coperti di piccioli cristalli che producevano all'occhio l'effetto di una

brinata.

<sup>(1)</sup> Histoire du Pérou , I. , pag. 66.

## E LE TERRE MAGELLANICHE.

## DESCRIZIONE

PARTICOLARE DEL CHILL.

Passando per sterili montagne, orribni precipizii e nevi eterne si penetra dal Perù nel Chili. La natura avea isolata dal mondo intero quella pittoresca, fertile esalubre regione; nondimeno la possanza degli Inca, siccome abbiamo già sopra accennato, vi aveva spinto innanzi l'arni Spagnuole: ma nè l'altra poteron sottomettere interamente quella, terra di libertà.

(Compendio storico del chill. Valdivia al. chill.) Appena i Chillesi furonsi accorti che gli avventurieri Spagnuoli muravano alla ruina de' figliuoli del sole, ai quali dal tempo di Jupangui sino. allora s' eran tenuti devoti, rivoltaronsi contra i nuovi padroni, e Pizarro che conosceva l'importanza di quella conquista, dopo l'assassinio di Almagro vi avea spedito Valdivia per rialzarvi il nome di Spagna e depredarne le ricchezze.

( I CHILIEST ST ARMANO CONTRA VALDIVIA. ) I Curachi confederatisi insieme, da ogni parte valorosamente contrastarono palmo a palmo il terreno; ma non trovavano modo di resistere all' impeto dei cavalli, ai crudi assalti de' mastini, e ai fulmini dell'artiglieria: perciò Valdivia non tardò a penetrare nella bella valle di Mapocho dove fondò la città di Santiago e la fortifico con un castello, che dovea difendere ad un tempo e la nuova colonia e le vicine miniere, intorno alle quali mise tosto gli indigeni a lavorare pe' nuovi padroni. Ma siccome i Chiliesi hanno dalla natura alto animo e robustezza di complessione, non così facilipente soffrirono la oppressione degli avidi forestieri. Per la qual cosa deliberarono di assaltare il castello eretto dagli Spagunoli; ma essendo stata sgraziatamente scoperta la loro macchinazione, i capi della medesima vennero messi a morte. Questo tristo avvenimento non fece che inasprirli di più, e mentre Valdivia tenevasi sicuro si per l'esempio dato, che per aver gittato nelle prigioni del castello i Curachi sospetti, i congiurati Chiliesi assaltarono quel luogo ed obbligarono gli Spagnuoli ad abbandonare il castello e mettersi in salvo in una vicina pianura. Ma Valdivia, avuti rinforzi dal Perù, con tanta forza spinse la guerra, che replicatamente battuti gli abitatori della valle di Mapocho, li sottomise,

(MINIERE DI QUILOTTA.) Fu prima sua cura allora di trar profitto quanto mai potesse dalle miniere di Quilotta, ricchissime d'oro, e molti Chiliesi obbligò al lavoro; e costrui presso le medesime un forte per contenerli nel duro lavoro. Ma le gravi turbolenze suscitatesi nel Perù ferero che fossecolà richiamato Valdivia, per la qual cosa ebbe in

Il Cost. America

sua vece il comando della spedizione del Chili Francesco di Villagra.

(VILLAGRA SUBENTRATO NEL COMANDO A VAL-DIVIA Non fu però questi molto fortunato nel comando da lui assunto; imperocchè i Chiliesi con animo intrepido gli tennero fronte in tutti gli incontri, attaccarono i presidii di Copiapo e di Coquimbo; ne trucidarono tutti gli Spagnuoli, demoltrono quelle città, ed assediarono Villagra stesso in Santiago.

(RITORNO DI VALDIVIA.) Ma giungeva al Chili di bel nnovo Valdivia in quel tempo per commissione di Gasca, ed avea seco robusta gente e veterana, avida di compensarsi colle ricchezze del Chili di quello che non avea potuto a grado suo ottenne el Perü. La prima cosa ch' ei fece fu di obbligare i Chiliesi a levare l'assedio di Santiago; indi li cacciò dalle valli di Copiapo e Coquiyybo; rifabricò quelle due città; e con tanta insistenza insegui l'esercito Chiliese, che rotto questo e disperso, le provincie rivoltate furono costrette a ritornare sotto il giogo.

(FONDA LE CITTA' DELLA CONCEZIONE, L' IMPERIALE EC. ) Gli Inchi avveno dovuto confinarsi
alla sponda settentrionale del fiume Mauly; Valdivia lo passò; e fattosi padrone di un gran tratto di
paese, gittò le fondamenta della Concezione, città
che inghiottita poscia dal mare per un violentissimo
terremoto, si è veduta risorgere nuova a qualche
distanza dal lido. Altre poi ne edificò lungo le
spiaggie delle provincie sottomesse: sopra un colle
distante quaranta leghe dalla Concezione fondò la
città detta Imperiale: sedici leghe più oltre edificò
la città di Villa-Rica, detta così per la riccheza
delle miniere d'oro che trovaronsi ne' suoi contorni.

( GLI ARAUCANI PRENDONO LE ARMI SOTTO LA CONDUTTA DI CAPOLICAN. ) Ma fra gli abitatori del vasto paese che giace tra il Biobio e il Calla, detto poi Valdivia, predominava la nazione degli Araucani, popolo intrepido e risoluto, che non potevason. portare la schiavitù, in cui Valdivia lo avea posto. Approfittando questi della partenza dello Spagnuolo ch' erasi recato a cercare più oltre nnove miniere. concertarono un assalto generale; e si elessero un capo degno di condurli, chiamato Capolican, giovine fornito di coraggio e di finissimo intendimento. Raduno egli dunque quindici mila de' suoi robusti compatriotti, disposti a liberare dagli oppressori il loro paese o a morire, e dopo varii combattimenti ridusse gli Spagnuoli ad una spossatezza mortale di maniera che non seppero trovar salute che in una precipitosa fuga.

(Capolican na ammazzare Valdivila.) Essi però essendo vigorosamente inseguiti vennero tuli trincidati, e Valdivia che erasi sottratto a quel pericolo cadde presto prigionere di Capolican, che il fece immantinente morire di un colpo di mazza. Si dice che gli Araucani di alcune ossa di Valdivia e d'altri Spagnuoli facessero flatti, coi quali animarsi alle battaglie, che ne conservassero i cranii per trofeo, e che di questa vittoria stabilissero una festa anniversaria, onde sostenere il coraggio della nazione.

(VILLAGRA VA PER VENDICARE VALDIVIA ED É SORVITTO.) Non tardó molto a sapersi alla Concezione la disfatta degli Spagnuoli e la morte di Valdivia; se Capolican fosse stato più esperto nell'arte della guerra, non è a dubitare cle, marciando col suo esercito vittorioso a quella volta, avrebbe potuto distruggere interamente gli Spagnuoli. Ma

Villagra, Luogotenente di Valdivia, ebbe tempo di radinare quanti Spagnuoli erano nel Chili, e di rinforzarsi con molte migliaja di Chiliesi suoi devoti; colla qual gente di poi s' incammino nell' Araucana per far vendetta della strage dei suoi committoni. Ma Capolican seppe ben condursi contro lui, ed assaltando gii Spagnuoli e di fronte e di fianco e alla coda distrusse il nerbo delle forze nemiclie.

(GLI ARACUANI DISTRUGGONO LA CONCEZIONE.)
Il Chiliese Loteru andò alla città della Concezione e la distrusse da colmo a fondo: quindi passò ad assediar l'Imperiale; ma invece di perdere ivi inutilmente il tempo, seppe far miglior uso del coraggio de' suoi e del proprio ingegno, perciocche veggendo che gli Spagnuoli rifabbricavano la Concezione, ritornò colà, e fece un mucchio di cenere di tutte le opere che vi avevano ristabilite; indi andò a nietter l'assedio a' Sautiago, e già era per farsene padrone, quando un colpo di freccia il lascio motto.

( VIEN MANDATO GARLIA DI MENDOZA. ) Ma non per questo cessarono le ostilità: duravano esse da dieci anni, per lo più con perdita degli Spagunoli, quando vi fu mandato con potente esercito Garzia di Mendoza, il quale dopo di essere stato vinto in molte azioni, favorito finalmente dalla fortuna, fece prigioniero il valoroso Capolican. Il trionfo di Mendoza fu di mettere a morte si valent' uomo, sperando forse che nel sangue di lui tutto si scemasse il valore degli Araucani.

( CAPOLICAN PRIGIONIERO, VIENE AMMAZZATO. )
Ma questi, anche battuti, non perdettero animo; feero nuove leve, montarono arditi i cavalli guadagnati sugli Spagnuoli; combatterono per più di cinquant'anni continui per la luro liberta, ruinando

quasi tutte le colonie, nè ancora cedendo, tuttochè si mandassero loro contro a migliaja ben discipli-

nate truppe.

( TENTATIVI DEGLI OLANDESI E VANE LUSINGHE DELL'INGLESE CAVENDISH EC. ) Bolliva ancora l'odio de' Chiliesi contra gli Spagnuoli nel 1642, quando volendo gli Olandesi approfittarne, mandarono sulle coste del Chili un' armata condotta dall' ammiraglio Brewer. Ma il fiero contegno degli Araucani rese inutili i tentativi degli Olandesi, e vane ben anche le lusinghe dell'Inglese Cavendish, Di questa fierezza, sostenuta dall' amore dell'indipendenza, gli Araucani, i Cauchi, i Gillici sonosi conservati fine al giorno d'oggi. I più saggi fra i Governatori del Chili sono stati quelli che con essi hanno fatto qualche trattato, rinunciando a cercare nelle montagne di que' popoli altre miniere. Ma l'amministrazione Spagnola, lungi dal presentare agli abitatori della parte più australe del Chili alcun allettamento, onde trarli a civiltà, non ha fatto che indispettire le tribu stesse viventi a settentrione del Biobio, e già sottomesse. Anzi essa giunse a spargere tale disgusto negli animi de' Creoli, che al primo udire i rivolgimenti accaduti in altre colonie, si sono messi con molto ardore in misura di reggersi come un popolo non avente più bisogno di tutori lontani . il cui solo interesse pareva essere quello di tenerli in un' eterna nullità.

## Prospetto fisico del Chili.

Noi descriveremo qui tutto quel che s' intende ordinariamente sotto il nome di regno del Chili, cioè il Chili propriamente detto, all' occidente delle Ande; il Nuovo-Chili e le provincie di Cuyo allo est di quelle montagne.

to the least

( SITUAZIONE, ESTENSIONE. ) Il Chili propriamente detto è situato sulla spiaggia del mar l'acifico, fra il 23 ed il 45 grado di latitudine australe, e fra il 304 e 308 gradi di longitudine, all'est del primo meridiano dell' isola di Ferro. La sua longitudine, dal settentrione al mezzodi, e di 500 alle 550 leghe, e la sua larghezza, da levante a poneute, è di circa 80, comprendendo la catena delle Ande. Ha per limite all' ovest il mar Pacifico; al nord il Perii: all' est il Tucuman, ed al mezzodi le terre Magellaniche. Le Ande lo separano da tutte queste regioni. La provincia di Cujo trovasi fra il Chili ed il Tucuman, dal 30 al 35 paralello di latitudine. Il Nuovo-Chili si estende indefinitivamente al sud della provincia di Cuyo, verso i Pampas di Buenos Avres ed i deserti della Patagonia.

(Clina.) La fresca temperatura e le stagioni regolari vi mantengono il vigore e la salute nella natura animale. Vi regna la primavera da Settembre a Dicembre; comincia allora l'estate dell'emisfero australe. I venti spirano da tramontana dalla metà di maggio alla fine di settembre, ed è quella la stagione delle pioggie. Nel resto dell'anno i venti vengono dal sud, sono asciutti, e si risentono sesanta ed anche ottanta leghe in distauza della

custa.

(Suolo.) Quanto al suolo di questo paese sembra che la costa non presenti che una stretta spiaggia, dietro la quale sorgono senza gradazione parecchie file di moutagne. I fianchi di tali montagne han fertili pianure irrigate da pierioli fiumi, e ne' siti coltivati sono coperti d'orti, di vigne e di pascoli. Le sommità delle Ande, ove ardono fra la neve quattordici grandi vulcani, fan corona a quella interessante prospettiva. L'oro ed il rame abbondano ne' monti; sussistono nelle Ande intere montagne di calamita. Le rive sono coperte di una sabbia ferrigua; ma ad onta di queste qualità metalliche del terreno la vegetazione fa mostra della più maravigliosa energia. Ne' boschi vegetano alberi enormi, quali preziosi per l'incorruttibilità del loro legno, quali utili per le loro gomme e resine. La pianura adorna di arbusti aromatici e salini, si presenta propizia a tutti i generi di coltivazione Europea. È quello il solo paese del nuovo continente ove siasi potuto far vino. I lama, le vigogne, i viscachi si moltiplicano in libertà. I cigni del Chili hanno la testa nera, ciocchè gli avvicina a quelli della Nuova-Olanda.

( VEGETABILI. ) Il regno vegetabile ed animale di questo paese non è conosciuto che per le poco esatte descrizioni di Molina, dalle quali però si conosce che vi si trovano molti oggetti nuovi per la scienza, e ben utili all'industria. Non sapremuo determinare tutte le specie di legni odorosi, resinosi ed altri indicati da Molina; nè potrebbe dirsi se il pino del Chili esser debba classificato tra i nostri alberi coniferi, a' quali rassomiglia, e se i cedri delle Ande non sieno diversi da quelli del Libano. Tutto ciò che sappiamo si è che stan sulle Ande immense foreste ed alberi di smisurata grandezza. Due alberi simili al mirto, myrtus luma e . maxima, giungon qui alla lunghezza di quaranta piedi. L' ulivo ha fin tre piedi di diametro; l' erbe copron il bestiame ne' prati. Veggonsi poma grosse come una testa e pesche del peso di sedici oncie. Parecchi arboscelli e piante abbondano di materia colorante di un nero assai carico. La pura, albero poco alto ma assai grosso, copresi di una specie di scaglia.

(Annale) Parecchi quadrupedi del Chili, sebbene classificati nei sistemi de' naturalisti, non conesconsi che imperfettamente: tale è il castore del Chili, castor huidrobuus, che abita le rivede'laghi, e de fiumi, ma che non fabbrica come il castore comune, eche somministra una pelle tenuta in gran conto; tali sono anche la lontra o topo acquatico colla coda compressa alla sommità; il mulo azzurro, il topo lanuto, il cui pelo lunghissimo, fino come la ragnatela, adoperavasi da' Peruviani in luogo della miglior lana, il mus maultinus, e lo scojattolo del Chili, che rassomiglia al ghiro.

( Topografia. ) Venerdo da tramontana noi incontriamo in primo luogo il distretto di Copiapo, la cui città principale è San francesco de la Sclva.

(Copiaro.) Vi piove di rado: il clima è sempre dolce: i frutti sono di bonissima qualità: ha molte miniere di rame, di solfo purissimo, di calamita, lapislazzoli, oro ed argento.

(Coquimo.) Il distretto di Coquimbo è lungo 80 leghe e largo 40 da levante a ponente: produce vino, grani ed olio finissimo; ha molte miniere d'oro, d'argento, di rame, di piombo, di mercurio; somministra eccellenti cavalli e pelli di vacche, di cui si fa gran commercio a Lima. La capitale, che porta lo stesso nome ed è auche appellata Serana, è distante un quarto di lega dal mare: vi regna una primavera continua, e vanta belle abitazioni ornate di giardini con superbi viali di mirti. Presso Coquimbo e Guasco sembra che la terra sia impregnata di sostanze metalliche. Il rame è d'ottima qualità; se ne esportano annalmente dicci mila quantali per la Spagna e trenta mila per Lima.

(QUILLOTA.) Il distretto di Quillota ha per capitale S. Martino de la Coucha, ha miniere d'oro e di rame: produce vino, biade, bestiame, e dà il suo nome a grossissime poma.

(VALPARAYSO.) Ma il porto principale del Chili è Valparayso trenta leghe distante da Santiago capitale del Chili. Se ne esportano per Linna formento, farina, una considerabile quantità di picciolo cordame, pesce salato secco, pere, mele, persoci ed altre frutta. Valpàrayso ne riceve in cambio zucchero, tabacco, indaco e liquori spiritosi. Il porto parve a Vancouver molto esposto ai colpi di vento del nord. (1).

( SANTIAGO CAPITALE DEL REGNO. ) Santiago. propriamente San-Yago, capitale di tutto il regno del Chili, è situata al grado 33 min. 40 sec. 11 di latitudine sud e a trenta leghe del porto di Valparayso. « Questa città, dice Vancouver tom. V. pag 379 ec., ha più di una lega di Francia di circonferenza: le strade si tagliano ad angoli retti. e ve n' ha di lunghe un quarto di lega, larghe, ma assai sudicie ». La popolazione è valutata 30.500 anime. La piazza maggiore è decorata d' una bella fontana; il fiume Mapuco che passa in mezzo alla città, e che altre volte l'inondava frequentemente. è al presente tennto in freno da un argine gran. dioso. Meritano d'essere mentovati alcuni edifizii di Santiago a motivo della loro magnificenza, sebbene non vi sieno sempre state osservate le regole dell' architettura. Si distingue il palazzo della zecca; la nuova cattedrale ed alcune altre chiese; sonovi bellissime case private, consistenti tutte in un solo piano terreno, ma vasto ed assai elevato. Santiago è la residenza di un capitano generale, che è nello stesso tempo presidente civile del regno del Chili,

<sup>(1)</sup> Vancouver, Voyage, tom., V. pag. 410 etc.

di un Vescovo, di un tribunale supremo: havviuna università, un collegio di nobili, dodici conventi d' uomini e sette di donne.

(Foggia DI VESTIRE DEGLI ABITATORI DI SANTlago. 1) La foggia di vestire degli »bitatori di Santiago non è di si pessimo gusto quanto è quella usata da que della Concezione, di cui siamo per parlare, nè si magnifica quanto quella che vien praticata a Lima, ma è in tutto simile alla maniera di vestire degli abitatori di Quito. Gli uomini portano comunemente i ponco fuori però delle occasioni di cerimonie.

( Miniere n'ono.) Le principali miniere d'oro sono a levante di Santiago, a Petorca, ma come quelle del Perù sono rilegate nelle regioni delle nevi. La montagna d' Up-allata è si ricca di minerale che produce fin sessanta marchi per quintale.

(MAULE.) Il distretto di Maule, il eni principal luogo chiamasi Talea, abbonda di vino, tabacco grani e capre. Esso ha molte miniere d'oro, e particolarmente quella del monte Chivato, famosis-

sima per la sua quantità d'oro puro.

(CONCEZIONE.) La provincia della Concezione si estende dalla riva di Manté a quella di Biobio, che è limite delle parti regolarmente abitate del Chilì. Il clima è temperato, e vi si distinguon le quattro stagioni dell'anno come in Europa, ma ad epoche inverse. Il snolo è fertilissimo: il grano dà il settanta per uno; la vite produce colla stessa abbondanza, e le campagne sono coperte dibestiame. La città della Concezione essendo stata inghiotitia dal mare in occasione di ua terremoto, se ne fabbricò una nnova a qualche distanza del lido: essa vien appellata indistintamente la Mocha o la Nuova Concezione; contiene circa direi mila abitatori; è

la residenza di un intendente e di un comandante militare, l'autorità de quali si estende sulla provincia della Concezione, che abbraccia il mezzodi del Chili; ma noi non ne sapremmo indicare i confini con precisione. Talcaguana, pieciola citta sulla baja della Concezione, è uno dei più-ampii e comodi siti da rinfresco che trovinsi sulla costa del Chili.

Le fortezze d'Arancos, di Tucapel ed altre erano destinate a formare una barriera contra le scorrerie degli indigeni, oggidi sommessi e tranquilli.

De la-Pérouse (1) ci lasció alcune notizie sugli usi e sui costumi degli abitatori della Concezione. Il popolo, egli dice, è ladro in sommo grado, e le donne sono estremamente compiacenti, ma gli abitatori del primo stato, i veri Spagunoli sono assai civili e cortesi. Egli ci descrive l'accoglimento che gli venne fatto in Talcaguana dal comandante Sabatero, ed il convito ed ii ballo in onore di lui coll'invito delle principali signore della citi.

(FUCCIA DI VESTIRE DECLI ABITATORI DELLA CONCEZIONE.) L'abbigliamento delle donne, egli dice, consiste in una gonnella fatta a pieghe, di quelle antiche stoffe d'oro o d'argento che si fabbricavano una volta a Lione: queste gonnelle, che vengono però riservate per le grandi congiunture, possono essere, come i diamanti, sostituite nelle famiglie, e passare dalle madri alla figlie; altronde queste ricche vesti non sono usate che da alcune cittadine di alta condizione; le altre hanno appena di che coprirsi. La foggia d'abbigliarsi di queste dame fu dipinta dal signor Duchè de Vancis ed in-

<sup>(1)</sup> Voyage, Tom. II chap. 3 pag. 58 e seg.

cisa da Thomas: essa trovasi rappresentata nella Tavola 5 dell' Atlante del Viaggio di La Perouse. Una gonnella increspata che lascia scoperta la metà della gamba, e che è attaccata molto sotto la cintura; calzette rigate di rosso, di azzurro e di bianco; scarpe si corte che tutte le dita sono piegate, in guisa che il piede è quasi rotondo: ecco l'abbigliamento delle dame del Chili: i loro capelli sono senza polvere, quelli di dietro divisi in picciole treccie che cadono sulle loro spalle; la loro giubba è ordinariamente di stofta d'oro o d'argento: essa vien coperta da due mantellette, la prima di mussolina, e la seconda, posta sopra, di lana a varii colori, giallo, azzurro o rosa: queste mantellette di lana avviluppano la testa delle dame quando sono in istrada e che fa freddo; ma quando elleno trovansi negli appartamenti sogliono porle sulle loro ginocchia, e ci ha un certo giuoco con queste mantellette di mussolina; mettendole, levandole e rimettendole con molta grazia. Esse, prosegue La-Pérouse, sono generalmente belle, gentili e sì amabili, che certamente non ci ha alcuna città marittima in Europa, in cui i navigatori stranieri possano esser ricevuti con tanta amenità ed affezione.

(VALDIVIA.) La città capitale provincia di Valdivia porta lo stesso nome: essa è situata su di una eminenza ben fortificata, ed è una delle migliori piazze dell' America: possede un porto buono e ben difeso: le sue campagne sono fertilissime: il paese abbonda di miniere d'oro e somministra ottimo

legname da costruzione.

( ISOLE DEL CHILOE. ) La grand' isola di Chiloe è la principale dell' arcipelago di Chonos, composto di 47 isole, 25 delle quali popolate e coltivate. Essa è lunga 38 leghe e larga nove: produce grano, orzo,

lino, cignali, con cui si fanno ottimi presciutti; ha inoltre eccellente legname da costruzione. É popolata da 25m. Spagnuoli ed indigeni, ed havvi il bel porto di S. Carlos di Charcao e la città di S. Juan de Castro. Gli indigeni parlano un linguaggio narticolare chiamato velicite. Il clima è sano, ma freddo e piovoso. Un enorme globo di fuocoscoppiò l'anno 1737 sulle isole Guaytecos, e vi inceneri tutti i vegetabili (1). Ad una distanza di 160 leghe in mare sorgono le due isole di Juan-Fernandez divenute celebri pel ricovero che la maggiore di esse presenta ai naviganti.È da mezzo secolo in qua occupata da una picciola colonia di Spagnuoli, che vi costruirono un forte ed una borgata. Gli ahitatori vivono in pace all' ombra delle loro ficaje e delle loro viti. (2). Sogliono i navigatori denominare la grand' isola Mas-a-Tierra, vale a dire la più vicina al continente, e chiamare la minore Masa fuero, cioè la più esterna. Crescon in quest'isole il cedro, il legno di sandalo ed il pepe simile a quello di Chiapa al Messico. Le sole capre salvatiche abitano i boschi pittoreschi di quest' ultima (3).

(1) Viajero Universal. XV. pag. 366.

(2) Relation de M. Moss, Anuales dés Voyages, XVI. pag.

<sup>(3)</sup> Quest' isola famosa pel celebre Robinson-Crusoè. Sembra che un certo Alessaudro Selkik, Scozzese, sia slato dibbandonato in quest' isola deserta dal suo capitino, ove egli visse per alcuni anni, fino a quando venne scoperto dal capitano Wood Rogers nel 1709. Egli erasi quasi dimenticato della sur lingua materna, e poteva appena farai intendere pronuzionale le parole a meta; era coperto di pelli di capre, non voleva hevere che acqua, e durò fatica ad accostumarsi ai cib el vascello. Durante il suo soggiorno nell' isola aveva ucciso cinquecento capite ch' ci prendeva al corso, e neaveva lasciate

( IL CHILI ORIENTALE o CUYO. ) Rientriamo sul continente. Se dalla capitale del Chili vogliam dirigersi verso il Paraguay convien valicare le Ande ove bene spesso il viaggiatore è assalito da violenti temporali. Si passa per Mendoza capitale della gran provincia di Cuvo che chiamasi anche Trasmontano a motivo della sua posizione rispetto al Chili, ed è fertile di frutta e biade. Se ne trasporta il vino a Buenos-Ayres e a Monte-Video, ma ha il colore ed in parte anche il sapore di una pozione di rabarbaro e di sena. Gli dan forse un tal gusto gli otri di becco incatramati entro i quali si trasporta; ne si beve quasi altro vino in tutto il l'araguay (1). Questa provincia abbonda d'ogni sorta di bestianie, vigogne, guanachi, vicachas, pernici, e di rhèa americana ossia struzzi Magellanici: la carne del cignale è di eccellente qualità, ed in generale i viveri vi si trovano per poco prezzo. Gli abitatori sono destri alla caccia e particolarmente a quella dello struzzo. il cui esercizio li rende si leggieri, che, al dire di Alcedo, seguono un cavallo alla corsa (2).

in libertà quasi altrettante dopo di aver ad esse segnata l' orecchia. Alcune di queste furono prese molti anni dopo dai marinaii dell' ammiraglio Anson. Allorche Selkirk giunse in Inghilterra venne consigliato a pubblicare la relazione della sua vita e della sua avventura nel suo picciolo imperio. Si dice ch' ei consegnasse le sue memorie a Daniel Defoe, assine di disporle per la stampa. Ma questo scrittore coll'ajuto 'delle dette memorie e della fervida sua immaginazione, trasformò Alessandro Selkirk in Robinson-Crusoé, e restituì al primo le sue carte, di maniera che non ne ebbe alcun profitto. Esse erano probabilmente poco acconc e ad essere pubblicate, e Desoe non ne trasse che poche idee, le quali però somministrarono bastante materia alla compilazione della sua celebre opera.

<sup>(1)</sup> Don Pernetty, tom. I. pag. 291. (2) Alcedo, alla parola Cuyo.

(COSTUMI ED USANZE DEI CHILISSI INDIGENI.) I Chiliesi indigeni sono generalmente robusti, di buona forma, di spalle grandi, petto alto; di membra ben disposti, agili, snelli, nerboruti, valorosi, audaei, forti nel travaglio e assai sofferenti di fame, freddo e caldo, dispregiatori delle proprie comodità e della medesima vita, quando è necessario rischiarla per l'onore e per la libertà, senza desistere dall'impresa con perfidia e costanza incredibile.

( CARATTERE DE'CHILIESI. ) « Han fama gli Indiani del Cile, così Alonso d'Ovaglie (1), per la bocca di tutti quei che li conoscono, di essere i più valorosi e più forti guerrieri di quel tanto dilatato mondo: piacesse a Dio che non avessimo a. vuto tanta esperienza di questo, che quel regno oggi sarebbe de' più fioriti e ricchi dell' Indie . di che non è picciola prava per lo stato nel quale oggi si trova, benche vi sia stato quel perpetuo contrasto di guerre, essendo più di cento anni che si cominciò a combattere, senza aver punto lasciato l' armi dalle mani, che è cosa maravigliosa e degna di ponderazione, che avendo gli Spagnuoli soggettato in breve spazio imperi tanto potenti, come furono quelli di Motezuma nel Messico, e dell' Inca nel Perù, non abbiano mai potuto soggettare del tutto questi valorosi guerrieri del Cile, figli di quella Cordigliera, che par comunichi a quelli la crudezza incontrastabile delle sue inespugnabili rupi ed asprezze »,

Antonio de Herrera (2) assegna la ragione del non essersi assoggettati a questi Monarchi, e dice

(2) Tom. III. Dec. 5 pag. 76.

<sup>(4)</sup> Historia Relatione del regno del Cile ec. cap. II.

ch'essi non potevauo soffrire la sovranità colla quale venivano trattati, essendo considerati come se jossero di un'altra specie; che tal sorte di tirannia era insopportabile al loro generoso cuore ed animo valoroso; e che perciò resisterono sempre alle armi di quelli, i quali avendo soggettato una gran parte dell' America, trovaron sempre una costante opposizione ne' Chiliesi sebbene i più vicini ai confini del Perù.

(Lono GOVENNO.) Per questa medesima ragioma non solo resisterono alla signoria degli Inca, ma non vollero mai ammettere Re della propria nazione nè della forestiera, perchè l'amore e la stima della propria libertà prevalsero sempre contra tutte le ragioni di stato, colle quali poteva la po-

litica persuadere il contrario.

(ORIGINE'UR' CACICHI.) N'emmeno usarono essi il governo a modo di repubblica, perchè il lorro animo impaziente e guerriero non potè accomodarsi col tempo troppo necessario per l'accordo ed unione di molti pareri; e perciò ciascuno o per meglio dire ogni famiglia elesse uno che la governasse, agli ordini del quale gli altri obbedivano; e di qua ebbero origine i Cacichi che sono i Principi e signori che dopo andarono ereditando succedendosi di padre in figlio.

(Loro Adunanze.) Benchè però ognuno di questi Cacichi governi la sua ginrisdizione senza nessuna dipendenza da altri, nulladimeno quando si presenta qualche occasione dalla quale dipende la conservazione di tutti e delle loro terre, si uniscono i Cacichi alle persone principali, convocandosi per mezzo d'ambasciatori, e risolvono in quele raguoanze ciò che par loro migliore, e se si tratta di guerra difensiva od offensiva eleggono a capitan-

generale non un Cacico od il più nobile o più potente, ma il più valoroso, e a questi tutti gli altri obbediscono, e in si fatta maniera si sono conservati tanti anni, senza che nessuna forza abbia potuto mai prevalere contro di essi. Le ragunanze sono fatte nella più amena campagna, dove portano gran copia di cicia o sciscia, che è il loro vino, ed animano col caldo di questo liquore il furore militare; si alza nel mezzo di tutti quello a chi per anzianità o per altri titoli spetta far il ragionamento, e propone il fine della ragunanza, e con grande eloquenza ( in che sono assai segnalati ) adduce le ragioni più atte a persuadere. Tutti sono obbligati a seguire la maggior parte de' voti, e si pubblica poi a suon di tamburi o di trombette la cosa determinata, e dopo tre giorni di esame non trovandosi inconvenienti', si passa a confermare il decreto, e si procurano i mezzi che pajono più efficaci per consegnire l'intento.

(NOBILTA'.) Antonio de Herrera nel luogo citoro parlando de' Chillesi dice che tra essi sono aleuni di miglior condizione del volgo, i quali nella stessa unaniera degli Europei, meritarono i titoli distinti pel valore con cui si difesero da' loro nemici.

(ARMI.) L'armi che usano sono picche, lancice, accette, mazze inchiodate, dardi, archi, bastoni, lacci di nervi e di forti vinchi con cui lanciano le pietre. Guerreggiano a cavallo con lancia e targa, l'uso delle quali hanno appreso dagli Spagnuoli è dai quali ebbero pure i cavalli ed il ferro, supplendo auticamente a quest' ultimo con una certa sorte di legno duro, e di tal qualità che nella cenere calda s'intostisce e s'indura, e serve quasi come se fosse acciajo. Usano forti e duri corsa-

letti, bracciali, armature di capo, celate di diverse foggie, e tutte queste cose fatte di cuojo crudo di toro, che dopo seccato è impenetrabile quasi come l'acciajo, e sono migliori e di facile maneggio, perchè essendo più leggiere lasciano il corpo libero per combattere. Non può chi porta la picca portar la freecia; nè chi usa la mazza aver altra arma, e ciascuno mena le mani collo stromento cui si è assuefatto da giovane, e nel cui uso mostra forza

ed agilità.

( MANIERA DI GUERREGGIARE. ) Formano i loro squadroni, e ciascuna fila ha circa cento soldati: tra una picca e l'altra trovansi i saettatori che sono difesi dalle picche de' soldati che stanno spalle con spalle : se il primo squadrone è superato e sbaragliato, soccorre subito il secondo con tanta prestezza, che par non abbia mancato dal suo posto il primo; e lo stesso fanno il terzo e quarto, succedendosi gli uni agli altri come le onde del mare. Procurano aver sicura e nella minor distanza possibile la ritirata in pantani e lacune, dove sono più difesi che in qualsivoglia forte castello. I soldati venturieri vanno innanzi dell'esercito, e sono tanto coraggiosi che sfidano l'inimico, perche esca in campo da solo a solo; e anche oggi fanno lo stesso cogli Spagnuoli. Marciano con grande orgoglio e bizzarria, ambiziosi di onore, al suono de'loro tamburi e trombette con l'armi dipinte di vistosi colori, e con pennacchi di piume assai galanti e belle.

Fanno i loro trinceramenti, quando loro importa, di grandi e grossi alberi, de'quali pure fanno gli steccati, lasciando nel mezzo la piazza d'armi, e anticamente solevano fare dentro questo un altro forte: ed all'intorno fanno una fossa coperta e seminata di erbe e fiori, sotto le quali cose stanno ficcati acuti pali e spine per istroppiare i cavalli del nemico, e altre ne fanno auche più pro-

fonde perchè restino conficcati.

(SPIRITO BELLICOSO.) Lo spirito bellicoso di questa gente ha principio dal suo naturale, poiche sono collerici, impazienti, furicsi e nelle vendette notabilmente crudeli, strappando inumanamente il cuore ai loro prigionieri, facendoli in pezzi e soilevandoli colle picche.

(Maneggio De' Cavalli.) Sono gran cavellerizzi, e con un semplice fusto vanno più sicuri che altri su buone selle, e si espongono correndo per rupi scoscese, col corpo tanto dritto e fermo supra il cavallo, come se vi fosse inchiodato, nè sono imbarazzati dagli abiti p-rche vestono semplicemente. Ciascuno però in marcia porta seco il suo

mangiare.

( ABITAZIONI E SUPPELLETTILL, ) Le loro abitazioni non ebbero mai forma di città; i Cacichi vivono co' loro vassalli ripartiti chi in una valle, chi alla falda di qualche monte, chi sulla riva di un fiume; altri all'entrata di un bosco, altri dentro di una montagna, od alla spiaggia del mare, senza altro governo ne consiglio che la volontà del Cacico, al quale gli altri stanno soggetti e pronti adabbedire. Le loro case sono ordinariamente di paglia, picciole, senza finestre; nè stanno unite o continuate le une colle altre; ma ciascuna da per se, di maniera che, quando loro viene capriccio di mutar sito, pigliano la casa e la trasportano in dodici o venti nomini, secondo la maggiore o minor grandezza della medesima. I loro addobbi sono di pochissimo valore essendo gente dispregiatrice di ogni superfluità: la dura terra, sulla quale stendono alcune povere pelli, è il loro letto; hanno per guanciale un mattone o un pezzo di legno sopra cui raddoppiano la coperta che di giorno serve loro di mantello: si coprono con una o due coperte assai grosse tessuite di un filo grosso quanto un dito: hanno tre o quattro piatti ed un cucchiajo di legno, od una conchiglia di cui si servono pei medesimo uso, una zucca nella quale bevono ed il suolo od un picciolo banco per tavola.

(CIBI E BEVANDE. ) Semplici sono i loro cibi: mangiano poca carne: il loro ordinario sostenta mento consiste in maiz, frutte ed erbaggi. Essi non ebbero notizia del formento fino all'entrata degli Spagnuoli nel loro paese; quindi mangiavano la mote, che è il loro maïz, con acqua semplice, ed essa è stata sempre ed è il sostentamento più universale degli Indiani. Questo non solamente serve loro di cibo, ma ben anche di bevanda, cui fanno con farina tosta o disfatta semplicemente in acqua, oppure cocendola e facendo la cicia che è, come abbiamo già detto, il loro vino ordinario. Il modo di fare la farina consiste nell'indurire il maiz nei loro leupez, che sono grandi barattoli di creta contenenti arena cui mettono al fuoco, e quando è ben calda vi pongono il maiz sgranato, il quale, mescolato prestamente con un mazzetto di legne, si indurisce; indi cavatolo lo macinano sopra una pietra incavata con un'altra della grandezza circa di un pane e di figura ovale. Quest'ufficio è proprio delle donne, e sarebbe una grande ignominia, che un uomo si occupasse in ciò, od in far la cucina o in altri simili ministerii.

(Mono di vestira.) a Il modo di vestirsi, così prosegue Alonso d'Ovaglie, nel cap. IV. della citata Relazione, sobbene galante e di vistosi colori, co quali tingono la lana, di cui fanno i loro abiti, è assai semplice e leggiero, perchè nè meno usano fodere in nessuna parte del vestito, nè mettono una cosa sotto l'altra.

(ABITO DEGLI UOMINI.) I calzoni arrivano fino al ginocchio o poco più, aperti e sciolti come calzoni di tela, e toccano immediatamente la carne. perchè non usano camicia: vestono il corpo con quella che chiamiamo camiciola, e la quale non consiste in altro che in sei palmi di lanetta aperta nel mezzo alla lunga, tanto quanto basta per entrare in quella la testa; e cinta dopo con un funicello senza che abbia altra fattura nè artifizio, come nè meno l' ha la coverta che corrisponde al mantello. cui chiamano Ciogni, che usano quando van fuori di casa, e questa è come una sopra tavola o coverta di letto; portano le braccia e le gambe nude, il piede calzato con l'oxosa o scarpe di corde. Portano pure il capo scoperto, legato con una cinta di lana a vari colori con la sua frangia, circondandolo a modo di fettuccia, cui alzano o levano del tutto dalla testa in segno di cortesia, come noi facciamo coi cappelli ».

(Ornamenta). Nelle loro feste, balli ed allegrezze, benchè non aggiungano altri vestiti, migliorano però la qualità di quelli, perchè conservano per queste occasioni i vestiti di miglior colore, a liste variate e delle più fine lane. Si mettono al collo catene di gliancas, cui cavano da certi pesci del mare, e sono fra di loro di gran pregio; altri si mettono filze di lumache e altre cose virtuose, e quei dello stretto le portano di gioje preziose, lavorate con molta bizzarria e aumirabile artificio. In queste occasioni si mettono sul capo alcune ghirlande non di fiori, ma di lane di diversi colori assafiui, nelle quali di quando in quando mettono be-

gli uccelli e altre curiosità di stima appresso di loro, e all'uno e all'altro lato alzano bei pennacchi alti più di due palmi, di piume bianche,

rosse, azzurre, gialle e di altri colori.

(ABITI DELLE DONNE. ) Le donne portano come gli uomini le braccia scoperte e non altra parte': non usano scarpe, ma il loro mantello è sì lungo che gingne a coprire fino i piedi. Questo mantello, che in alcuni luoglii però è più corto, è affatto semplice, e lo portano immediato al corpo senza camicia; l'attaccano sulle spalle con punte di argento, che chiamano topos, o d'altra materia, donde lasciandolo cadere fino ai piedi per raccoglierlo e applicarlo al corpo si stringono dalla cinta fino al petto con una fascia di lana assai forte e galante, larga quattro dita, e tanto lunga che con le molte volte che con quella si cingono, serrano il corpo, lo rassettano, ed essa scalda più che un ben aggiustato giubbone, nè usano altro abito che questo quando sono in casa.

Le più bizzarre che s' allevano nelle città degli Spagnuoli nan pigliato l' uso di calzarsi, di portare la camicia e sotto il manto la faldiglia: non si potrebbe però fare ad un' Indiana maggior disonore che metterle il velo sul capo, il manto, il collare, i guanti o altri ornamenti che usano le Spagnuole; e assai più se venisse obbligata ad acconciarsi la faccia con rossetto; tanto abborriscono le Indiane, anche quelle nate tra le Spagnuole, mutare il costume de loro antenati, il quale consiste nel portare il capo co' suoi capelli naturali intrecciati sulle spalle, e dinanzi tagliati sino sopra le ciglia, e le ciocche che cuoprono fino alle guancie, si che resta la faccia decentemente coperta seuva altro ornamento. Quando escono di casa aggiungono al manto quella che chiamano g'iquiglia, che è m'altra mezza camiciola quadrata cui mertono sopra le spalle ed attaccano dinanzi al petto col terzo topo o punta corrispondente a quei del manto; e così escono di casa con gran modestia, cogli occhi fissi in terra, perchè naturalmente sono

oneste e vergognose ».

( DANZE. ) Abbiamo già veduto come sogliono ornarsi i Chiliesi nelle loro feste e balli: ora passeremo ad osservare, seguendo quanto ci vien riferito da Alfonso d'Ovaglie, in che consistano le loro danze, » Il modo di ballare, egli dice, è a salti moderati, alzandosi assai poco dal pavimento, senza nessun artifizio de' passi rotti, capriole, e rigiri che usano gli Spagnuoli: ballano tutti insieme facendo una ruota, e girando gli uni cogli altri intorno ad uno stendardo, cui nel mezzo di tutti tiene un alfiere eletto a tale uffizio: vicino a lui mettonsi le brocche del vino e della cicia d' onde van bevendo mentre ballano, facendosi brindisi gli uni con gli altri: perchè è costume tra questi Indiani di non bere mai da se solo ciò che gli vien dato, ma di beverne prima un poco facendo il brindisi, e noi passarlo subito all' invitato, e questi senza finire di dare il vaso all' altro; e così van tutti bevendo, e non lasciano di bere finchè cadono tutti sul pavimento, dopo di aver continuamente ballato e cantato al suono de' loro flauti e tamburi. Le donne. come più vergognose non si mescolano in questi balli, se non una o due dopo che si sono scaldate col vino, ed allora non entrano nella ruota degli uomini, ne arrivano a perdere tanto il gindizio come quelli, affine di poter attendere alle loro case e custodire i mariti che non si facciano male.

I flauti, che si suonano in questi balli scao

200

fatti di ossa d' animali. Gli Indiani guerrieri li fanno di gesa degli Spagnioli od altri nemici vinti
od ammazati nelle toro battaglie, in segno di trionfo. Cantano tutti insieme alzando la voce ad un
tuono, senza nessuna differenza di bassi, soprani o
contralti, e terminata la stenza sonano subito i loro
flutti e alcune trombette, e poi toruano a ripetere
la stanza e subito dopo a suonare. Cantano gridando tanto alto, e sono tanti quei che si uniscono
in questi balli, che si fanno udire d' assai lontanos.

( GIUOCHI. IL GIUOCO DELLA CIUECA. ) Mentre alcuni ballano e cantano, altri soglica trattenersi in varii giuochi fra i quall distingnesi quello detto della Ciueca, il quale giuoco, aucorche si giuochi, così d' Ovaglie, come mi vien detto, in alcune parti di Spagna, non però gli Indiani l'appresero dagli Spagnuoli, come hanno imparato il giuoco delle carte ed altri, perchè questo giuoco lo ginocavano molto avanti«.La Tavola. 5. n. 1. nella quale ci vien rappresentato si fatto giuoco, ci manifesta bastantemente che sorta di giunco esso sia. « Anche le donne, prosegne il detto storico, giuocano alla Ciueca che è il giuoco nel quale gli Indiani fanno maggiori dimostrazioni d'agilità e leggerezza, per l'emulazione colla quale ciascuna parte che suol essere di trenta o cinquanta persone procura portare al termine stabilito la palla. A tale effetto si ripartono in differenti posti per aver miglior agio d' avanzar la loro parte, dando a tempo il colpo e cacciando al termine prefisso la palla senza impedimento del contrario; e quando suecede che concorrano tutti due insieme, allora corrono dietro quella come daini, questa per avanzarla con un altro colpo, e quella per impedirla col suo e drizzarla alla parte contraria, che è quel-







191

la dalla banda loro. È cosa degna di vedere questo giuoco, e vi concorre gran gente, e sogliono stare tutta la mezza giornata per guadagone i premii che si mettono per i vineitori, ed alcune volte non si finisce; ed è necessario terminarlo in un altro giorno ».

(GIUOCO DE LOS POROTOS.) Il giuoco de los Porotos è così detto perchè vien giuocato con cose chiamate con questo nome, le quali sono una specie di fave bianche tinte di nero da nna parte. Gli Indiani ne pigliano una certa quantità tra due dita, e le lasciano poi cadere in terra, facendole passare per mezzo di un anello grande che sta alquanto alzato da terra: quegli, le cui fave caddero in terra colla parte dipinta, fa maggior punti e guadagna. Volendo essi giuocare a questo giuoco si pongon a sedere in terra, spogliandosi ciascuno dalla cintura in su; e nel punto che gettano le fave nell'anello si danno nel petto un colpo tanto fiero colla palma della mano che dopo di aver giuocato per buono spazio di tempo hanno il petto gonfio e colorito di sangue come se vi avesscro appiccate le ventose.

(Giuoco detro Quediucaque.) L'altro giuoco chiamato Queciucague consiste nel lasciar cadere in terra, come si fa al giuoco della tava che è un osso del garretto dall'animale detto comunemente gobba, un legnetto tagliato a forma di piramide, che cadendo in piedi fa guadagnare cinque punti, i quali si vanno notando in un mezzo circolo fatto in terra con certo numero di casette o divisioni, dove pongono una piecola pietra; e queste casette sono parimente divise di cinque in cinque, che in lingua Indiana sono appellate Quecciu.

lan I Google

292

Chi desiderasse di avere più estese notizie degli usi e de costunii de Chiliesi potrebbe consultare il libro terzo della suddetta Relazione di Alonzo d' Ovaglie, il quale, ommettendo i racconti risguardanti la religione ed i miracoli, in cui questo buon Gesuita dimostra troppa credenza, merita nelle altre cose non poca fede.

## TUCUMAN.

(SITUAZIONE, ESTENSIONE E.C.) Il Tucuman, così chiamato da una tribù d' Indiani (1), confina a framontana parte con los Chicas nel Perù e parte con Chaco; a mezzo giorno con Cuyo e Pampas; a levante col Paraguay e Rio della Plata; e a ponente con Santiago del Chili e con l'estremita meridionale di Chicas. Si stende da Rio Vermejo a Rio Quarto, quasi dai gradi 24 ai 34 di latitudine meridionale, e da levante a ponente, dove è più largo, dal fiume Salado alla catena della Cordigliera ehe lo separa dal Chili.

Pare che questa provincia poco frequentata e poco conosciuta abbia qualche rassomiglianza colla picciola Bucaria. Le Ande, che stendono le loro diramazioni a traverso la parte settentrionale, vi rendono il clima alquanto freddo: il rimanente non è che una vosta pianura e sembra anzi che lutto il Tucuman sia pieno di veri altipiani, mentre varii fiumi non trovandovi sbocco vi formano lagia senza uscita. I due principali fiumi del Tucuman

<sup>(1)</sup> Gazzettiere Americano alla parola Tucuman.

sono il Rio-Salado che si congiunge al fiume della Plate, ed il Rio-Dolce che si perde nella laguna di Porongas. La valle di Palcidas, che si estende fra due rami dell' Ande, racchiude un fiume considerabile che mette in un lago. Tutti i fiumi della provincia di Cordova, tranne uno, si perdono fra le sabbie.

( OUADRO FISICO. ) Il Tucuman con un inverno ascintto e con un caldo in estate forte ed improvviso è creduto un paese estremamente salubre. Nei siti in cui i fiumi fecondano le campagne, sono ottimi pascoli; i buoi, le pecore, i cervi, i piccioni, le pernici vi si moltiplicano prodigiosamente. La melica, la vite, il cotone l'indaco, vi sono coltivati con felice successo. I boschi fra Rio-Dolce e Rio-Salado sono popolati da una immensa quantità di pecchie. Una specie d'insetto che sta sugli alberi detti aromos, vi stende certe assai ampie reticelle di sottilissimi fili serici di color d'argento. La cocciniglia salvatica è di qualità piuttosto buona (1). Secondo Helm si lavorano nel Tucuman due miniere d'oro, una d'argento, due di rame e due di piombo. Vi si fabbricano molte stoffe di lana e di cotone, e vi si èscoperta una bellissima miniera di sale cristalling

( CITTA' PRINCIPALI. VULCANO D'ARIA.) La città principale di questa provincia è San Filippo o Salta di Tucuman, residenza del Governatore, collocata in una fertilissima valle, e nella quale il basso popolo va soggetto ad una specie di lebbra; le donne d'altronde bellissime, hanno comunemente il gozzo verso l'età di 25 anni: le altre città sono Juni in vicinanza di un vulcano che lancia torrenti

<sup>(1)</sup> Viajero Universal, XX, 126 129.

d'aria e di polvere (1); Rioja, S. Jacopo de l'Esterro . San Miguel , e finalmente Cordova residenza di un Vescovo è la miglior città del paese. I Gesuiti avevano a Cordova una celebre università. Alcune altre colonie poco numerose di Spagnuoli, sparse qua e là nelle pianure immense del Tucuman, portano il nome di città. Può dare una idea di quella città una lettera del Gesuita Cataneo, della quale ecco l'estratto. « Il Padre provinciale faceva la visita delle varie case della provincia di Tucuman col suo compagno, e s' eran posti in viaggio per Rioja, città diigento leghe circa distante al nord-est di Cordova. La strada che conduce a quella città è tanto deserta quanto quella da Buenos-Ayres a Cordova, ma molto più difficile perchè ineguale e sassosa, di modo che convien percorrerla sui muli e andare assai adagio. Dopo venti giorni di cammino, il Padre compagno si trovava molto annojato; volle andare un giorno innanzi, ed essendo stanco assai, nè potendo più resistere al sonno, smontò dal mulo, si adagiò alla ombra di alcuni alberi per riposarsi, e senza sapere ove fosse ne quando ginngerebbe alla meta che sembrava fuggirgli dinanzi, ben presto s'addormentò. Frattanto arriva il Padre provinciale, ed il mulattiere che gli serviva di guida, vede l' altro addormentato sull' erba; lo sveglia tosto e gli chiede attonito come non si vergognasse di dormire sulla pubblica piazza. Di qual piazza mi parlate voi? disse il Padre: sono tre settimane cle si cammina in mezzo a questo eterno deserto, e Dio sa quando arriveremo a Rioja. Può darsi al mondo un luogo più solitario di questo? . . . Siete già a Rioja, risponde

<sup>(1)</sup> Idem, ibid., 139.

il mulatticre; questa è la gran piazza della città ed il collegio dei Gesuiti sta dietro quegli alberi ».

(COSTUMI DRGLI ABITATORI.) Cli abitatori del Tucuman ricchi delle proprie greggie, senza ambizione, senza pensieri, terminano le loro giornate in crocchii campestri, ove all'ombra di begli alberi, sotto la presidenza di un rispettabile patriarca delle capanne, i giovani pastori e le pastorelle improvvisano al suono di un agreste chitarra, e cantano alternativamente versi pieni d'armonia e di grazia.

## IL PARAGUAY

## O BUENOS-AYRES.

Il famoso imperio Gesuitico nel Paraguay, in cui lo spirito di partito o fa rivivere la prima età delil'oro o rappresenta una perpetua scena d'iniquità, 
rese importantissima la storia di quelle nazioni Americane che coprono il vastissimo paese bagnato 
dal gran Rio della Plata, dal Parana e dal Paraguay. Noi procureremo di esporre brevemente e colla 
maggiore imparzialità quanto appartiene ai fatti e 
di quelle genti, e degli Spagnuoli che ne conquistarono il paese, e dei Gesniti che stabilirono in 
quelle contrade la sede principale delle tanto decantate loro s missioni.

(COMPENDIO STORICO DELLE SCOPERTE FATTE NEL PARAGUAY. DIAS DE SOLIS MANDATO ALLA SCOPERTA DELLA PLATA E DEL PARAGUAY É AMAZZATO DACLI INDIGENI.) Gli stabilimenti de' Portoghesi nel Brasile eccitaruno la gelosia degli Spagnuoli che cercarono d'occupare le vicine terre onde serrare d'intorno un si ardito e pericoloso rivale. Fu a quella impresa mandato dalla Corte Gio. Diaz De-Solis (1) che parti di Spagna con tre bastimenti lo

(1) V. Azara, Viaggi, trad. Barbieri; tomo II. cap. 18.

anno 1513, e ginnse alla foce del gran flume che noi chiamiamo Plata, e vi si introdusse, segnandolo sulle carte col nome proprio. Ma essendo sbarcato sulla costa settentrionale del fiume, col divisamento di parlare ad alcuni Indiani Charrua che si offrirono al suo sguardo, egli ed il suo seguito futono dai medesimi trucidati. Atterriti dal miserabile caso, il fratello di lui e Francesco Torres suo coguato nou che gli altri compagni della spedizione, diedero immantinente alla vela verso. Spagna; nè si pensò più a quel gran fiume fino all' anno 1525, nel quale la Corte spell Diego Garzia, che partito dalla Corogna sul principio del 1526, diede fondo nel Porto dei Patos sotto il 27 di latitudine.

( GARZIA I PREVENUTO NELL' IMPRESA DA CA-BOTTO. ) Era ivi capitato alcun tempo prima il celebre Cabotto Veneziano che avea ricevuto ordine in Ispagna di recarsi alle Indie Orientali per lo stretto Magellanico; ed avendovi trovati alcuni disertori Spagnuoli dai quali udi che di oro e di argento era pieno il paese bagnato dal gran fiume, concepi il pensiero di navigarlo. Mise egli dunque alla vela, entrò nel fume e gettò l'ancora in faccia a Buenos-A.vres; indi prosegni il suo viaggio e s' inoltrò fino al così detto Salto delle acque, luogo ove il Parana è bassissimo; ed ivi traffico cogli indigeni Guarani, barattando picciole cose che avea con alcune laminette d' oro e a' argento che quegli Indiani portavano alle orecchie. Ai 28 di marzo del 1528 diede volta da guesto suo viaggio per entrare nel Paraguay, onde ritrovarvi certi Indiazi che avevano venduto agli Spagnuoli lamine d'oro e di argento, poiche questi preziosi metalli erano il gande oggetto di tutte le spedizioni di quel tempo. Giunto Cabotto alla foce del fiume Vermejo fece inoltrare il brigantino con trenta uomini, i quali furono da alcuni Indiani Agaci invitati a recarsi alle loro abitazioni per cangiare con altri oggetti l'oro e l'argento che dissero di avere. Adescati gli Spagnuoli se ne andarono in numero di quiandici, che finirono coll'essere tutti trucidati, Tale disastro e l'annunzio dell'arrivo di alcuni bastimenti Spagnuoli nel Rio della Plata determinarono Cabotto a retrocedere.

( SI ACCORDANO INSIEME. ) Non era egli ancora niù di trenta leghe distante dalla foce del Paraguay, quando incontro Garzia, col quale nacque da principio qualche contesa, ma poscia accomodatisi si recarono insieme a Santo-Spirito per continuare d'accordo la scoperta. Ma la buona intelligenza fini presto, e Garzia che non avea forze da resistere a Cabotto, prese il partito di ritornarsene in Ispagna. Cabotto si affrettò egli pure di spedirvi Ferdinando Calderon e Rojal Barto, onde informassero il Re delle sue scoperte, e gli presentassero le lamine d' oro e d' argento avute dagli indigeni, Fu questo il motivo per cui allora questo paese ottenne il nome di Plata (1), nome che conserva tuttavia ad onta che non siasi trovato in quel suolo verun vestigio nè d' oro , nè d' argento , nè di alcun altro metallo. Il Re di Spagna si dichiarò contento della condotta di Cabotto, gli ordinò di continnare le scoperte, e gli furono promessi i soccorsi che domandava.

(. Si abhandona l'impresa a mendoza. ) Ma sircome il tesoro si trovava vuoto, la Corte accettò

<sup>(4)</sup> Il vocabolo Plata in lingua Spagnuola significa ar-

il partito offertogli da Pietro di Mendoza ricco gentiluomo, il quale assumeva di continuare l'impresa a proprie spese. Intanto che questi prendeva le sue misure pel viaggio propostosi, Cabotto, lasciato Nugno di Lara con centodieci uomini al forte di Santo Spirito, se n'imbarcò per la Spagna, ove giunse nel 1533.

( GUERRA TRA GLI SPAGNUOLI E GLI INDIGERI. ) Le dissensioni insorte cogli indigeni Tiubu (1) obbligarono gli Spagnuoli ad abbandonare queste contrade nel 1532. Mendoza però vi giunse con molte

(1) Il disastroso avvenimento che intorbidò la pace fra gli indigeni e gli Spagnuoli potendo servir d'argomento a qualche teatrale rappresentazione, noi lo riferiremo volentieri. Mangaré capo degli Indiani Timbu s' innamorò di una bella Spagunola, Lucia Miranda, moglie di Sebastiano Urtado; non avendo egli potuto ottenere coi mezzi comuni l'intento che la sua passione si proponeva, risolvè di adoperare la violenza; quindi presa occasione che il comandante del forte Garzia Mosuuera con quaranta nomini e col marito di Lucia era andato sopra d' un brigantino per compiar viveri dagli Indiani, nascosti molti de' suoi fra' salci che contornavano il luogo. suli' imbranir della notte presentossi alla porta, e poichè era avvezzo ad essere accolto come amico, pregò che gli venissero aperte le porte, dichiarando di portare viveri. Al momento che gli si aprì, diede il segno convenuto, e tutti gli Indiami da lui posti in agguato penetrarono nel forte, ed improvvisamente assaltando gli Spagnuoli che di nulla sospettavano, li trucidarono tutti, ma però restarono morti nella mischia anche molti indigeni fra i quali lo stesso Mangaré. È inutile dire la sorpresa e il dolore degli Spagnuoli ritornati dalla Spedizione. Ma più di tutti fu disperato Urtado che non trovando il cadavere della sua diletta Lucia, argomentò essere in mano degli Indiani. Corse egli forsennato a rintracciarla tra gli Indiani che lo volevano uccidere, se non che per alcun tempo lo lasciarono in vita dietro le istanze di Miranda, della quale erasi ben anche invaghito Svripo fratello di Mangaré. Ma poi stanco questo Indiano di vederla resistere alle sue voghe la fe' abbruciar viva, e legato ad un albero il marito lo te' morire a colpi di freccia.

forze nel 1534, fondo la colonia del Sacramento e la città di Buenos-Ayres, che venne quasi subito distrutta dar Guarani e dai Pampa; nominò quindi suo luogotenente Avolas, e mori nel suo viaggio

per la Spagna.

( SPEDIZIONE B' AYOLAS. ) Avolas segui le traccie di Cabotto, risalendo il fiume Parana e trattando amichevolmente tutti gli indigeni che incontrò nel corso di tale navigazione; entrò nel fiume Paraguay inoltrandosi fino al luogo detto la Villetta; volle procurarsi dai Cariò i viveri che incominciavano a mancargli,ma questi ricusarono di trattare cogli Spagnuoli . cui anzi dichiararono guerra. Ciò determinò Ayolas ad uno sbarco, dopo il quale raggiunti i Cario alla valle di Guarnipitan diede ad essi battaglia; e sebbene perdesse nel combattimento sedici Spagnuoli, li obbligò a domandar pace, una condizione della quale fu di somministrargli viveri, e l'altra di dare sette belle giovania lui, e due delle loro donne a ciascheduno de'snoi. Fu in appresso edificato sopra il campo di quella battaglia ana casa fortificata, che fula prima della città dell'Assunzione. così chiamata dall'epoca del combattimento accaduto nel 15 agosto 1536 Lasciato ivi qualche presidio, navigo verso il 21 5' di latitudine nel luogo da lui denominato Puerto-de-Candelaria, ove diede i suoi bastimenti in cura a Domingo Martinez-de-Yrala con ordine di aspettarlo per sei mesi; e con dugento Spagnuoli si recò nell'interno del paese verso il nord-ovest. Yrala avendolo aspettato inutilmente, ne avendone più contezza, pensò meglio far ritorno a Buenos-Ayres.

( NEL SUO RITORNO DALL' ALTO PARAGUAY È UGciso. ) Ayolas ritoruato al Puerto-de-Candelaria, non avendovi disgraziatamente trovato Yrala, dovette stabilissi sul territorio dei Payaguà Serigué, i quali collegatisi coi Mbaya, lo sorpresero, e trucidarono lui e i suoi compagni. Poco manco che ad Yrala non accadesse la stessa fine, ma ggli fortunatamente se la scampò, e venutosi poscia alla nomina di nu Governatore, venue Yrala proclamato a pieni voti.

(Yrala Succene ad Avolas, Forda la cutta' de la cutta' assurziore. La prima occupazione di Vrala fu di chiamare all'Assurzione quanti Spagnuoli erano in Buenos-Ayres e ne' dintorni, e fattane la ressegna, trovò che di tre mila e più Spagnuoli non ne rimanevano che scicento; e siccome strebhe stato un metterli a pericolo di perir tutti se si fossero tenuti dispersi in luogo troppo tra essi distanti, pensò di fare d'essi uno stabilimento ceutrale; e lo forupò nel luogo che gli pareva più adattato in quello cioè dell' Assurzione. La nazione de Cuarani congiuro inutilmente contro gli Spagnuoli; la loro cospirazione fu scoperta e repressa.

(NUCNEZ-CABEZA-DE-VACA.) La Corte di Spaonon vedendo alcun frutto della spedizione a'unghi della Plata e del Paraguay, nominò un nuovo capo della impresa nella persona di Nugnez-Gabeza-de-Veca, il quale offri di proseguire a sue spese la scoperta. Costui partito di Spagna sul principio di novembre del 1540 giunse a Santa Caterina, ove avendo perduto due navi, intraprese arditameute il viaggio per terra dalla costa della Plata fino all' Assunzione; e agli 11 di narzo del 1542 fece il solenne suo ingresso in quella città. Avendo egli avuto commissione dalla corte di trovare una strada di comunicazione fra il Paraguay e il Peri, mandò Yrala ad eseguire una tale scoperta, e le notizie avutesi dal medesimo sulla probabilità di questa comunicazione lo fecero risolvere a porsi egli medesimo alla testa di un grosso distaccamento, e compiere l'opera.

(É MANDATO IN ÎSPAGNA PER ESSERE GIUDICATO.)
Verir accidenti și opposero a questa împresa, e
l'obbligarano a ritornare all'Assunzione, dove per
la sua durezza ed avarizia venuto în odio a tutti
fu cacciato prigione e poscia mandato în Îspagoa
per essere giudicato.

(Yrala eletto nuovamente al comando al Arala ; il quale, fino al 1518, si occupio delle cose interne del paese mettendo tra gli indigeni sottoniessi que' migliori ordini che poteva, onde assicurare i vantaggi della colonia. Avendo egli poi rivolto il pensiere ad aprire la tanto desiderata ed importante 'comunicazione col Peri, parti nell'agosto del suddetto anno con 350 Spagnuoli e congrosso numero di Guarani, s' interno tra settentione e ponente nel paese, attraversando il Claco e le terre dei Chiquiti, fino al finime Guapai.

(PENETRA FINO AI CONFINI DEL PERÙ.) Essendo pertanto sul lembo del Perù, non giudicò
di dovere inoltrarsi entro i confini di un governo
appartenente ad altri, ma spedi a Gasca, allora
Governatore nel Perù, chiedendogli che il confermasse Governatore della Plata. Avea Gasca appunto in quel tempo dato il governo della Plata a
Centeno, ma questi, mentre si disponeva a partire,
mori in Guquizacha, e liberò così Yrala da un contrasto che naturalmente avrebbe dovuto sostenere.

RITORNA ALL' ASSUNZIONE E SIE OPERAZIONI IM-PORTANTI. Durante l'essenza d'Yrala scoppiò nel-P'Assunzione la guerra civile, e trionilava già il partito a lui contrario, ma giunto egli appena nelle vicinanze della detta città ed avendo chiesto che gli 
losse rimesso il comando, i nemici se ne fuggirono 
ce lasciarono libero il posto al loro emulo. Non omise Yrala alcun mezzo onde rassodare ed ampliare 
la colonia del Paraguay. Ideò di piantare una citta 
sul fiume S. Giovanni che sbocca nel Rio-dellaPlata in faocia a Buenos-Ayres, e la città avea già 
avute le prime forme, quando i Charrua si ostinatamente molestarono quello stabilimento che fu forza 
abbandonarlo. Più fortunata fu la fondazione della 
città di Ontiveros sulla riva orientale del Parana.

Questo buono e valente nomo si meritò d'essere 
dichiarato dalla Corte Governatore di tutto il paese e di essere investito di molte straordinarie facoltà.

(Muone.) Mentre pensava ad assicurare una strada di comunicazione tra il Paraguay e il Perù, cadde ammalato e morì all'Assunzione in età di

settant' anni, compianto da tutti.

(GONZALO DE-MENDOZA CLI SUCCEDE NEL CO-DERNO.) Nominò egli per successore nel governo il suo genero Gonzalo-de-Mendoza, del quale non è rimasta altra memoria, se non che puni l'arroganza degli Agaci che inquietavano i coloni Spaganuoli; e dipoi mori nel 1 luglio del 1558.

(Pot Orriz-de-Vergara.) Fu nominato a successore del medesimo Francesco Ortiz-de-Vergara, altro genero d'Yrala. Molestato questi da una ribellione generale dei Guarani già sottomessi, ebbe a sostenere molti combattimenti. Si sommossero pure gli Indiani del Guayra, ma il tutto venne sedato.

(ORTIZ DE-ZARATE NUOVO GOVERNATORE.) Accusato Vergara presso il vice-rè di Lima di aver abbandonata la provincia sonza alcuna necessità venne dallo stesso spogliato della carica, e Juan-Ortiz-de-Zarate eletto Governatore sotto condizione che tale nomina fosse approvata dal Re. Zarate nomino suo luogo-tenente Caceres, e parti per le Spaene all'oggetto d'ottenere la predetta conferma. Durante tale assenza Caceres ebbe a soffrire molte acerbità dal Vescovo, per la qual cosa il paese fu assai mal governato. Martino Suarez confidente principale del Vescovo s'impadroni del comando, e diede ordine a Juan-de-Guaray di far reclutamenti per formare un nuovo stabilimento, siccome poi esegui fondando nel luglio del 1573 la città di Santa-Fè de la-Vera-Cruz sul braccio del Parana chiamato de-los-Quiloazas. Zarate era partito di Spagna con grosso convoglio; ma perdette nella lunga sua navigazione più di 300 uomini, ed ottanta se ne vide trucidati sotto gli occhi dai Charraa nella colonia del Sacramento, ove erasi riparato nell' appressarsi al Rio-della-Plata.

(Sue imprese.) Scrisse egli quindi a Guaray, domandandogli truppe e viveri, e confermandolo ampiamente nel comando della colonia nuova cui egli avea fondata in Santa-Fè. Non esitò Guaray a spedirgli viveri; indi si portò in persona a rinforzarlo con trenta soldati e venti cavalli. Zarate era andato all'isola di Martin-Garzia, ed avea mandata una parte de' suoi sull' Uraguay ad oggetto di fondarvi una città. Indi prosegui il suo cammino fino a tanto che trovò gli Spagnuoli ancorati sul fiume di San-Salvador, sulla cui sponda si fondò la città dello stesso nome; e tutto il paese chiamossi Nuova-Biscaglia. Guaray fu dichiarato

luogo-tenente generale di Zarate.

(Muore in prissione.) Queste furono le prime operazioni di Zarate, nè ebbe tempo di farne altre, poichè giunto all'Assunzione e francamente disapprovando la condotta de nemici di Caceres. fu da questi preso, messo in prigione, ove mori verso la fine del 1575.

( GUARAY NE ASSUME IL COMANDO. ) L'attività di Guaray, che gli successe nel governo, diede bella forma a tutto il Paraguay: egli fondò varie colonie, e rialzò e fortificò la città di Buenos-Avres che giaceva sepolta sotto le sue ruine. Guaray potrebbe con ragione chiamarsi il vero fondatore di questa città che doveva sorgere a grande nome e potenza.

(È ucciso DAGLI Indigent.) Divise poscia in commende i Guarany di Montegrande, e dopo di aver date molte altre disposizioni si porto a San-Salvador, ne fece uscire gli abitatori, e risaliva già il fiume colla comitiva per ritornarsene all'Assunzione: ma avendo sbarcato per dormire sotto il grado 32 41' fu sorpreso dagli Indiani Minuani ed ucciso con quaranta de'suoi.

( VERA-Y-ARAGON SOTTENTRA AL SUDDETTO. ) In aspettazione dell'arrivo del Governatore sottentrò a Guaray Alfonso-de-Vera-y-Aragon, che per la sua laidezza ebbe nome di Cara-de-Pero, faccia di cane. Questi alla testa di 135 Spagnuoli penetrò nell'interno del Chaco fino alle rive del finme Vermejo o Ypità, e nel 15 di aprile del 1585, vi fondo una città sotto il nome di Concepcionde-Buena-Esperanza.

( JUAN-DE-TORRES-DE-VERAY-ARAGON. ) Il paese della Plata continuo ad essere governato dal luogotenente del capo primario Juan-de-Torres-de-Veray Aragon, tenuto tuttavia sotto processo dal vicere del Perù, di modo che questi non fu in grado di recarsi all' Assunzione prima del 1587. Nell' anno successivo fece egli partire ottanta Spagnuoli condotti da Alfenso-de-Vera soprannominato el-Tupy per distinguerlo dall' altro Cara-de-Pero. Questo distaccamento fondò la città di Corrientes, e gli indigeni furono divisi anche ivi in commende, e così ebbero origine le quattro colonie dei Guacarà, Utaty, Ohoma e Santa Lucia.

(ALLA PARTENZA DI LUI TERMINANO LE CONQUI-STE NEL PARACUAY.) Dopo tale spedizione il Governatore rinunziò la carica e si ritirò in Ispagna; nè d'allora in poi si ebbero nuove scoperte e conquiste nella Plata e nel Paraguay; e la storia in questo argomento non ha più che a ricordare Montevidèo e Maldonado fondato nel :634.

## Quadro fisico del Paraguay.

I paesi sulle rive del gran fiume della Plata sono ancora generalmente compresi sotto il nome di Paraguay, sebbene propriamente parlando un tal nome appartenga ad una sola provincia. La provincia di Chaco, ed in generale tutto il paese tra il gran fiume e le Ande, non è che una pianura pregna di sale e di nitro, sovente inondata da sabbie mobili o infetta di paludi, nelle quali vanno i fiumi a terminare per mancanza di un pendio che possa condurli al mare. Tutto cangia sulla sponda orientale della Plata. Sorgon colline tra quel fiume e l'Uraguay, e scoscese montagne separano quest' ultimo fiume dall' Oceano. Dense boscaglie stanno in riva al rapido Uraguay, fiume che sorpassa il Reno in estensione : alle sue foci l' occhio non può clie a grande stento scorgerne ad un tempo ambe le rive : è navigabile fino a Salto Chio settanta lethe dalla sua foce. Presso Buenos Ayres mancano i boschi, ma in cambio il terreno è molto atto all'agricoltura. Al sud di Buenos-Ayres stendonsi a perdita d'occhio le immense pianure chiamate Pannpas, ove regnano impetuosissini venti, ed ove l' occhio non fa che vagar tristamente da un arbusto

bistorto ad un gruppo di piante saline.

(ABBONDANZA DI BUOI E CAVALLI.) La sorprendere propagazione dei cavalli e di buoi Europei si domestici che fatti selvaggi, è un gran carattere comune alla storia naturale di questi paesi. Azara ci ha fatto conoscere in tutte le sue parti la storia di questi animali che dal 1530 al 1532 furono colà introdotti d'Europa. I cavalli salvatici vanno a storni di più di dieci mila; differiscono pochissimo dai domestici e domensi facilmente, siccome pure i buoi salvatici, che potrebbero diventare una sorgente di ricchezze fra le mani di un popolo più industrioso.

(IL Силсо. ) Il Chaco è quasi tutto occupato

da tribù indigene più o meno selvaggie.

(TRIBU'INDIGENE.) Ve ne ha che s'estinguono o che cuigiano di nome, di modo che non si sa più trovarle con sicurezza. Tale è la tribù dei lule.

(I Gualcuru'.) Azara ci dice che i Gualcuru, i più feroci di tutti gli indigeni, sonosi estinti, tranne pochi individui, per effetto del barbaro loro costume di fare abortire le femmine e di non alevare mai che un solo figlio. « Questa è, così egli riferisce, una delle più famose nazioni nelle storie di queste contrade. Essa era ancora delle più numerose, e, per quanto opino, superava le altre nella grandezza della statura, nella fierezza, nella forza, nel valore guerriero. Di questa nazione orgogliosa e potente non sussiste oggi che un solo individuo alto sei piedi e sette pollici, e dotato

delle più belle proporzioni: esso ha tre mogli, e per togliersi al fastidio della solitudine si è unito ai Tabuà, de'quali ha adottato il vestire e l'uso di dipingersi. Il deplorabile esterminio di una si coraggiosa nazione non deriva solamente dalla guerra incessante che la medesima ha fatto agli Spagnuoli e agli altri Indiani, ma molto più dalla barbara costumanza dell' aborto adottata dalle donne Guaicurù al pari di quella della nazione Mbaya. »

(I LENGUA'.) La nazione che da se medesima si chiama Juiadgé venne dagli Spagnuoli indicata col come di Lenguà a motivo della forma partico-

lare del barbotto (1).

(FORMA PARTICOLARE DEL LORO BARDOTTO.) Le storie la confondon d'ordinario coi Guaicurù, ma essa è diversa da tutte le altre genti. Viveva questa errante nel Chaco e nelle vicinanze dei Guaicurù. Fu una delle nazioni più rispettate e formidabili: fiera, presuntuosa, feroce, vendicativa, implacabile e schiva d'ogni fatica che non fosse di caccia e di guerra. Le sue armi, il modo di cavalcare, combattere e trattare i vinti non furono

<sup>(1)</sup> Il distintivo del sesso mascolino è fra essi il barbotto, di cui diamo la sugegazione. Poco dopo la niscita di un fancinilo la maire gli trafora da una parte all'altra il labbro infeciore, e v'introduce un pezzo di legno lungo quattro o cinque pollici, e che ha due linee di diametro, cui si dà il nome di barbotto. Gli uomini uon lo depongono in tutta la loro vita, nemmeno per dormire, e lo levano nel solo caso di rimetterne un altro, quando il primo è rotto. Ad assicarrarisi che esso non cada, è formato di due pezzi, l'uno che s'introduce dalla parte interna del labbro, e che all'estrenità rivolta verso la gengiva è largo e schiacciato, onde non possa entrar tutto nel l'oro: l'altra estremità che esce appena del labbro ha un buco in cui si conficca a viva forza dalla parte esterna il secondo pezzo del farbotto.

dissimili da quelli de' Mbaya, de' quali parleremo in seguito. Questa nazione è quasi moribouda. Nel 1794, non era composta che di quattordici uomini e otto donne comprese tutte le età. La loro statura media è di cinque piedi e nove pollici : le loro proporzioni sono le più leggiadre. Si tagliano i capelli davanti alla metà della fronte, ed i rimanenti all' altezza della spalla senza annodarli giammai. All' atto del nascere si traforano ai bambini le orecchie; e vi si mettono successivamente e durante tutta la vita pezzi di legno ognora più considerabili dal che derivano buchi così grandi che nella vecchiezza formano un circolo, il quale ha più di due pollici di diametro : le orecchie lor cadono quasi sulle spalle, talchè si dura fatica a credere, che le orecchie e i fori delle medesime giunger possano a si grande aumento. Il barbotto caratteristico de' maschi è affatto singolare fra i Lengua. Consiste questo in un semicircolo che ha sedici lince di diametro, e formato di una sottile lama di legno, che i Lenguà introducono in una fenditura fatta al labbro inferiore; la suddetta lama penetra sino alla radice dei denti, e al primo osservarli si direbbe ch' essi avessero due bocche, e che la lingua uscisse loro dalla bocca inferiore; chè tal genere di barbotto ha veramente forma di lingua. Si intende ora il motivo della denominazione data ai suddetti popoli. Non potendo mai esser ben adattata alla fenditura questa lama di legno, ne sgorga continuamente saliva e bava, ciò che rende ributtante l'aspetto dei Lenguà. Picciola è la fenditura ne' fanciulli, ma viene continuamente aumentata coll' ingrandimento delle lame di legno, e seguendo durante la vita lo stesso metodo dei buchi delle orecchie. Quanto alle altre costumanze essi rassomigliano ai Mbaya perfino nel loro abbigliamento: solamente non sussistono Cacichi fra essi.

( ALTRE LORO COSTUMANZE. ) Non conoscono nè culto, nè capi, nè obbedienza: adoperano scambievolmente un formolario singolare di urbanità allorchè s' incontrano tra loro dopo qualche tempo che non si sono veduti, ed è il seguente: i due Indiani versano alcune lagrime avanti di parlars : operare diversamente sarebbe un oltraggio, o per lo meno una prova che l'uno non è accetto all'altro. Benchè non si dipingano il corpo tanto quanto i Payaguà, de' quali parleremo in seguito, hanno però essi le medesime feste, e l'egnale gusto per l'imbriachezza. Non coltivano la terra, ed hanno per sole occupazioni la guerra, la caccia e il ladroneccio, ch' esercitano sulle mandre degli Spagnuoli. Anche questa nazione debbe la sua distruzione al costume barbaro degli aborti adottato dalle donne sulle stesse norme delle Guaicuru.

( LORO AVVERSIONE PEI MORTI. ; I Lengua non danno ai loro malati che acqua calda, frutta o qualche altra minuzia; e se non vedono speranza di guarigione gli abbandonano affatto lasciandoli perire. Tanta è l'avversione che hanno pei morti, che non permettono ad alcuno di morire nella propria casa, e quando par loro che un congiunto sia vicino a morire, presolo per le gambe lo strascinano fuori di casa ad una distanza di cinquanta passi: lo stendono in ischiena collocando le natiche del malato in un buco per le sue occorrenze corporali: gli accendono da un canto un po' di fuoco, e dall' altro lasciano un vaso d'acqua per provvedere al caso di scte: non gli danno altro conforto, e non si accostano a lui che per ispiare il momento in cui avrà cessato di vivere. Appena spirato, alcuni Indiani pagati dai congiunti, o qualche vecchia, lo avvolgono in una coperta di stoffe o di pelle unitamente a' suoi arnesi, e presolo ai piedi lo trasportano altrove, collocandolo in una fossa e lo coprono. I congiunti lo piangono per tre giorni; ma nè essi nè verun altro ne pronunziano giamma nè essi nè verun altro ne pronunziano giamma nì il nome, ove anche accada di narvare qualche prodezza della sua vita. La costumanza più straovidinaria di queste genti si è che allorquando uno di essi viene a morte, tutti cangian di nome affinchè la morte non si risovvenga presto di loro.

(Machicux.) Gli Spagnuoli appellano Machicuy una nazione che abita l'interno del Chaco alle rive di un ruscello da essi chiamato Lacta. Tale nazione si chiama da se medesima Cabanataith; è divisa in diciannove orde o colonie, quattro delle quali composte di circa dugento combattenti non hanno cavalli; ma le altre da cui derivano presso a poco mille guerrieri ne hanno gran numero, cui essi montano a ridosso al pari dei Lengua. Una di queste abita in caverne sotterranee, anguste, sudicie, che non ricevon luce che da un picciolo forame. Le altre orde costruiscono le proprie tende o capanne portatili col mezzo di stuoje egualmente che i Lenguà, ai quali non la cedono in istatura, forza ed eleganza di proporzioni. Somigliano pure ai medesimi nella grandezza delle orecchie, nel barbotto, nel non avere Cacicchi, nelle feste, nel gusto dell' imbriachezza, e singolarmente nella più aborrevole costumanza degli aborti che si procurano le donne. Le guerre, cui intraprendono, servono soltanto o alla propria difesa o ad isfogare il sentimento della vendetta non più debole in essi che nel rimanente degli Indiani. La principale loro sussistenza dipende dalla caccia e da alcune pecore che

essi allevano: fanno ancora qualche uso delle produzioni dell' agricoltura, le quali consistono in mais,

maniocco, fagioli ed alcune frutta,

( ENIMAGA'. ) Sotto il nome di Enimagà e conosciuta nel Paraguay una nazione di Indiani che da se stessa si nomina Cocaboth, e che abitava la riva meridionale del fiume Pilcomavo nella parte più interna del Chaco. Negli abiti, negli ornamenti, nella forma e nella maggior parte delle costumanze sono eguali ai Lengua, ma ne differiscono nel barbotto, e nel non avere le loro donne aduttata l'orribile pratica degli aborti. La loro sussistenza al di d'oggi proviene dalla caccia e dall'agricoltura, che esercitano alcun poco; i loro schiavi sembrano più di qualsisia altra nazione Indiana proclivi al divorzio, ed Azara ci racconta di avere conosciuto uno, il quale all' età di trent' anni aveva ripudiate sei mogli ed era passato alle settime nozze.

(GUENTUSE.) La nazione dei Guentuse abitava altra volta il Chaco in faccia agli Enimaga, di cui furono e sono tuttavia fedeli autici. Essa è divisa in due orde che formeranno in circa trecento combattenti; ma sono tranquilli, ne fanno altra guerra che la difensiva. Le loro forune e costumanza sono eguali a quelle de' Lenguà a riserva che le doune non si procurano aborto. Il loro barbotto non è diverso da quello degli altri Indiani. Nun conoscono nè capi, ne leggi, ne religione.

( LORO COLTIVAZIONE. ) Vivono di caccia e delle produzioni de' loro campi. Nè credasi già che questi o gli altri Indiani agricoltori si valgano di animali od aratri; per le rurali loro occupazioni non usano che un bastone appuntato, il quale serve loro per preparare i buchi ove collocare i semi: si può

da ciò formarsi un' idea dell' agricoltura di tai popoli. I' Guarà che sono i più inciviliti di quegli indigeni, e che nella coltivazione superano tutti gli altri, adoperano una zappa formata da un omophato di cavallo o di bne, cui un bastone serve di manico. Siccome queste nazioni, per quanto sieno coltivatrici, non cessano di essere erranti, così hanno per costume di seminare qualche cosa per tutto ove passano, indi di ritornare sopra i luoghi per raccogliere.

( Mova. ) I Moya fan la guerra, a tutti; si estirpano i peti delle sopracciglia e delle palpebre, e sussistono dell'agricoltura esercitata dai loro schiavi. Le donne, liberissime ne loro costumi, han per abitudine l'abortire.

( Mocoby, ) La nazione de' Mocoby, fiera, superba, bellicosa e formidabile altrettanto che indomabile si divide in quattro orde principali . le quali unitamente formano circa due mila combattenti abitatori delle rive del Vermejo o Ipità, nelle parti interne del Chaco. Essa non conosce agricoltura, e sussiste soltanto di caccia, di carni di porche, vacche e pecore delle proprie mandrie, e di armenti che frequentemente invola agli Spagnuoli del Paraguay. La statura media di questi Indiani è di cinque piedi e sei pollici; le loro proporzioni sono belle, ed annunziano robustezza; sono esperti nel cavalcare sempre a ridosso al pari de' Lengua: hanno altresì le medesime armi, cioè lancia e clava, e vanno armati di freccie allorchè combattono a piedi. Uccidono in guerra gli adulti ; conservano le donne e i fancinlli. Somigliano agli altri Indiani nel colore e nelle forme: non conoscono religione, capi e leggi; i medici e le nozze, l'inclinazione all'imbriachezza, il barbotto, gli abiti, il dipingersi sono

assolutamente gli stessi che presso gli altri; ma le donne portano di più differenti segni sul seno. Si è ceccato in tutti i tempi d'incivilire e ridurre a colonia questa nazione che è molto iucomoda agli Spagnuoli a molivo del ladroneggio che esercita sulle unandrie. Sono state sborsate in diverse epoche somme immense a tal fine, e si era riuscito a fornarne colonie; ma ben presto sonosi disfatte, e non ne sussistono tuttavia che tre dalla parte di Santa-Fè; ma niuna di esse è nè incivilita nè Cristiana.

( ABIPONI. ) La più celebre di tutte queste popolazioni è la belligera tribù degli Abiponi, che dagli antichi Spagnuoli vennero chiamati Mepones. Essi abitavano verso il 28.º nel Chaco: sul principio del passato secolo s' impegnarono in una guerra crudele coi Mocoby, ai quali non cedevano in orgoglio, statura e forze, ma meno numerosi di essi vidersi obbligati ad implorare la mediazione degli Spagnuoli, che li formarono in colonie, delle quali confidarono la cura ai Gesuiti: di queste non ne sussiste più che una sola; quella cioè di San-Geronimo stabilita nel 1748. Ma poichè è raro che si estingua negli Indiani il sentimento della vendetta, la guerra continuò sempre con più o meno ardore, e una divisione di Abiponi spatriò, e passò il fiume Parana per formare nel 1770, la colonia di Las-Garzas. Questi Abiponi non sono diversi da quelli di San-Geronimo, vale a dire nè Cristiani, nè inciviliti, e tenaci a tutte le antiche loro costumanze. Essi per la maggior parte si levano le sopracciglia e i peli; si radono una striscia di capelli dalla fronte fino alla sommità della testa: le donne portano indelebilmente Impressa una picciola croce di braccia eguali nel mezzo della fronte, a quattro li-

nee orizzontali e parallele sul naso all' origine del sonpracciglio, e da ogni lato della figura due linee sorgenti dall' angolo esterno dell' occhio. Gli Abiponi sono pari alle altre nazioni per tutte le particolarità precedentemente enumerate: inclinazione all'imbriachezza, crudeltà delle loro feste, cura dei malati, ignoranza di religione, obblighi e doveri, uso del barbotto, costruzione di capanne, niuna prerogativa dei Cacichi, ornamenti, costume di dipingersi, nozze, trattamenti degli schiavi, orrore pei morti. Solamente il grande commercio ch' essi hanno cogli Spagnuoli ha divezzati molti dall' uso del barbotto, benche tutti ne portino nel labbro inferiore la fenditura: così pure molti hanno sostituito ai mantelli di cotone i ponco mantelli di lana, e portano cappelli che loro somministrano gli Spagnuch. Sonovi pure alcune donne, le quali vestono al pari delle Spagnuole della classe indigente, ed hanno cessato di radere i capelli e di estirparsi le sopracciglia.

(1) PARAGUAY PROPRIAMENTE DETTO. I PAYACUA'.) Prima di passare alla destrizione del Paraguay propriamenie detto, noi parleremo della forte
e potente nazione Payaguà, la quale diede il suo
nome al fiume del Paraguay o fiume dei Payagua,
nome che venne poi alterato nell' estenderlo a tutti
i paesi. Al primo arrivo degli Spagnuoli era questa
nazione separata in due orde, le quali si dividevanazione separata in due orde, le quali si dividevaretra portava il nome di Payagua, e per distinguere
le orde, esse stesse si denominavano cadigno e unagach: ma gli Spagnuoli diedero esclusivamente il
nome di Payagua alla divisione più settentrinale
e sfigurarono quello dell' altra chiamandola Agace.

Dopo la morte del Cacico Magach, l' orda del quale portava il suo nome, gli Spagnuoli avendo ricouosciuto, che questi non differivano ne' caratteri nazionali dai popoli soprannominati, soppressero la ultima denominazione e li chiamarono tutti Pavaguà.

( CRUDELI NEMICI PEGLI SPAGNUOLI.) All'epoca della conquista costoro sono stati i più costanti, accorti e crudeli nemici degli Spagunoli, dei Portoghesi, ed anche di tutti gii Indiani: di modo che se talvolta banno fatta la pace cogli uni, fu solamente per collegarsi contra gli altri, o per ordir tradimenti, giarche fu sempre ad essi estranea la lealtà. Basti il sapere che per opera de' suddetti perirono molte migliaja di Spagnuoli, e che poco mancò ch' essi non operassero il generale esterminio di tutte le colonie del Paraguay. Ma avendo poi questa nazione accurta osservato che la popolazione degli Spagnuoli si anmentava nel Paraguay, ove poteva ricevere rinforzi da quella di Buenos-Ayres e riflettendo che non aveva forze sufficienti per esterminare tanti nemici, vide che non le rimaneva altro scampo che nel fare la pace, ed anzi nel collegarsi strettamente cogli Spagnuoli.

(FANNO LA PACE, E SI COLLEGANO GOI MEDE-SIMI.) Questi Indiani offersero dunque di formare coi medesimi una lega offensiva e difensiva contra tutti gli altri popoli. Era fra gli articoli delle loro proposte che l' orda Tacumbù, che sono gli antichi Agace, sarebbesi stabilita all' Assunzione, purchè ivi potesse tranquillamente continuare nelle sue costumanze, e purchè non le fosse preibito di fare particolarmente la guerra a quegli Indiani, rhe non avessero o comunicazione o trattati cogli Spagnuoli.

sero o comunicazione o trattati cogli Spagnuoli.
(L'orda Tacumbù si stabilisce all'assun-

ziona. ) Di fatto l'orda Tacumbù nel 17/40 si stabili all' Assunzione; e non solamente furono alleati fedeli in tempo di guerra, ma utilissimi abitatori, poichè essi somministrano agli Spagnuoli pesce, sa!ci, canne, foraggio pei cavalli, canotti, remi, coperte ed altri piccioli eggetti, conservando però intatti in tutto il rigore del termine gli antichi loro costumi.

(Forma e colore de Payagua.) La statura media de Payagua è di cinque piedi e quattro polici: sono dotati di belle proporzioni, e più agili e lesti di tutti gli Indiani e degli Spagnuoli: il loro colore è meno oscuro, la loro fisonomia meno cupa e più aperta che negli altri Indiani. Somigliano ai Guanà nello svellersi le ciglia, le sopracciglia e qualsisia pelo, nel non conoscere premii e castighi,

leggi e doveri.

(LA DIGNITA' DEL CACICO SI RIDUCE AD UN NULLA.) La dignità dei loro Cacichi si riduce al nulla. « lo. dice Azara, ho conosciuto personalmente il Cacico de' Sariguè che aveva all' incirca cento venti anni. Conservava tutti i suoi denti bianchi e ben disposti; così pure non mancava un capello alle sue chiome, delle quali una sola terza parte era bianca. La sua vista unicamente era alquanto affievolita. Ad onta di ciò egli remigava, pescava, s' imbriacava, agiva al pari de' suoi compagni. La prima volta che io il vidi era seduto per terra, affatto ignudo, e durante la conversazione lascio, senzasconcertarsi, scorrere la propria orina. Questo Cacico al par degli altri non ha veruna autorità nè decorazione che lo distingua: non gli si presta da nessuno tributo o servitù. La nazione è governata dalla consueta adunanza dal tramonto del sole, impotente essa stessa d'imporre doveri a vernno. Il Pavaguà è assolutamente libero: non conosce disuguaglianza di classi, e quella prodotta dalla dignità

di Cacico si riduce ad un nulla ».

(COSTUMI ED USANZE.) Gli uomini vanno affatto ignudi; ma quando fa freddo, o devono entrare nelle case della città si gettano talora sulle spalle un mantello di cotone avvolgendosi nel medesimo, quanto è sufficiente a coprire le parti anteriori.

(Vestire de la consiste de la consiste de la corre appens le parti distintive del sesso. Ce ne ha di quelli che sopra il corpo si dipingono a diversi colori il vestito, la sottoveste, i calzoni, e con tale acconciamento, benchè ignudi di fatto, se

ne vanno per ogni dove.

( ORNAMENTI. ) li barbotto è il segno distintivo degli nomini: essi portano inoltre alle braccia e al collo de' piedi monili variati e per la forma e per la materia. Alcune volte sospendono ai polsi della mano unghie di cervo, che percotendosi insieme formano uno scroscio loro particolare: usano aucora pendagli di filo d'argento e di frammenti di conchiglie, a cui sospendono una borsa si picciola, che appena può contenere una moneta di venti soldi. Vero è che non fanno uso veruno della suddetta borsa, perchè tengono sempre in bocca il denaro che banno guadagnato. Portano in testa pennacchi di piume, e coloro che hanno uccisi nemici in battaglia hanno la prerogativa di attaccarli perpendicolarmente alla cervice. Si dipingono sul corpo disegni di varii colori, che non si saprebbero descrivere, e che non hanno altra norma fuorchè il capriccio di chi se ne adorna: nè ciò accade ogni giorno, ma quando solamente ne prende ad essi la fautasia. Radono anteriormente ed all'altezza dell'orecchio i capelli, lasciando ondeggiare il rimanente della chioma che raccolgono solamente alla estremità sulla spalla, attaccandola con una picciola stringa di pelle di scimia guernita del suo pelo,

LE DONNE PAYAGUA' HANNO UN USO LORO PRO-PRIO. ) Le donne Payaguà hanno un uso loro proprio: allorchè sono fanciulle, e il seno giugne al suo punto naturale di accrescimento, incominciano queste a comprimerlo o stringendosi il manto, o appostatamente con una stringa per dirigerlo verso la cintura: in conseguenza di che allorquando arrivano ai ventiquattro anni ed anche prima questo pende loro a foggia di borsa. È da notarsi che anche indipendentemente da tale loro cura il seno delle Indiane è meno elastico di quello delle Europee, ed è naturalmente proclive alla pendenza che gli danno. Non fa quindi meraviglia il vederle talvolta allattare i loro bambini tenendoli sotto il braccio: ciò che è agevolato dalla pendenza della mammella e dalla grossezza dei capezzoli.

(Loro vestine.) Il vestire delle donne consiste in un mantello entro cui si avviluppano dallo stomaco, e talvolta cominciando dalle spalle fino alla noce del piede: portano inoltre un cencio di un piede quadrato, che pende loro davanti alle

pudende.

(PITTURE CARATTERISTICHE DELL'ADOLESCENZA.) Allorchè le figlie giungono all'epoca dei primi mestrui, danno parte di t.le avvenimento a tutti coloro in cui s'incontrano, e si applicano ad esse le pitture caratteristiche dell'adolescenza. Tali pitture si riducono ad una striscia o riga, la quale incomintia dall'origine de capelli, e si prolunga in l'enea retta fino all'estremutà del mento lasciandou o spazio non tinto nel labbro superiore. Agli angoli

della bocca si dipiugono due catene parallele alla mascella inferiore e terminanti a due terzi di dissanza dallo orecchio. Si aggiungono a tutte le indicate pitture due anelli, che escono dagli angoli esteriori degli occhi, e che finiscono all'altezza della guancia. La tinta che adoprasi è violacce; e nelle donne non è gia superficiale come negli uomini, ma permanente, perchi esse la fanno penetrare entro la cute col mezzo di punture. Alcune più galanti si dipingono di rosso il volto, il seno e le coscier delineano in oltre una specie di catena bruna con grandi anelli sul braccio dai polsi alla spalla, ma quest'ultimetinte uno vanno a penetrare la pelie, e le pitture rosse uno presentano disegno veruno.

(ACCONCIATURA DE CAPELLI EC.) Le donne al pari degli uomini si radono anteriormente i capelli, ma non già sulle orecchie, e lascuano ondeggiare il rimanecte delle chiome senza notto di sorte alcuna. Portano a tutte le dita anelli di qualinque sorte sian essi, ma non usano collane, monii ed altri ornamenti di si fatta natura.

(UPPICLI PLILE DONNE.) Gli ufficii delle donne consistono nell'erigere o disfare le capanne, fibbricare stnoje, mantelli, vasi e piatti di terra coperti di pitture e disegni. Allorquando vogliono fiare si preparano il cotone disponendolo sul braccio a foggia di un lungo budeilo della grossezza di un dito, e senza torcerlo; in seguito sedute per terra, e colle gambe distese prendono il loro fuso, che ha incirca due piedi di lunghezza; e cominciano a filare facendo rotare lo stesso fuso sulla cossi ignuda: ma poco torcono il filo che razcolgono sulla metà di esso. Filato tutto il cotone preparato, dal fuso la avvolgono intorno al braccio per torcerlo la seconda volta; indi lo raccolgono di nuovo alla parte

inferiore del fuso. Così disposto e senza raddoppiarlo lo adoperano a fabbricare mantelli e coperte, non già per cucire, genere di lavoro ad esse sconosciuto. Tali mantelli si riducono ad una pezza di tela più o meno grande secondo l' uso al quale son destinati. Quelli onde ricopronsi le donne attempate non hango tutt' al più che la lunghezza necessaria a coprirle dalle spalle fino alla polpa delle gambe, e sono larghi quanto basta per fare una volta e mezzo il giro del corpo. Esse fabbricano la loro stofía senza telajo, disponendo le fila sopra due bastoni allontanati in proporzione della lunghezza che debbe avere l'opera coi si accingono. Vi passano in seguito il filo per traverso senza bisogno di spola e col semplice soccorso delle proprie dita: comprimono successivamente la loro tessitura con una specie di riga o coltello di legno. Tale è il modo di filare e fare la tela, onde si servono gli Indiani che fanno uso d'abbigliamenti tessuti, se si eccettuino le donne della Cordigliera del Chili, alcune delle quali per formare i ponco adoperano i telaii.

(CIBI, MANIERA DI MANGIARE EC.) Le donne cucinano i legumi, e talvolta il pesce; ma di rado, poiche la cucinatura della carne e del pesce, ed il far legne stanno nelle attribuzioni de' mariti. Ogni cibo in generale è confacette a questi Indiani: mi le donne non gustano mai carne, persuase che si fatto cibo sarebbe loro di nocumento. Ciascuno individualmente mangia, allorche ha fame, senza aspetare la compagnia degli altri, e scegliendosi fra le vivande preparate ciò che meglio gli conviene: non parlano; ne bevono finche il loro pasto non è terminato: se si ritrovano mangiando in compagnia tengonsi ad una certa distanza gli uni dagli

altri, inclusivamente al marito e alla moglie, alla madre ed ai figli: non usano forchetta o cucchiajo e per prendere il brodo o la salsa non adoperano che l'indice e il medio, e ciò nonostante non sono meno celeri che se fossero forniti di cucchiajo: per quanto un pesce sia ripieno di spine, le separano dalla carne con un movimento di lingua, e a guisa di scimie le conservano ai lati della mascella fino che abbiano finito di mangiare, dopo di che le rigettano: abborriscono il latte: non si lavano, nè puliscono quasi mai le proprie abitazioni.

(MANIERA DI ACCENDERE IL FUOCO.) Sanno al pari di tutti gli altri Indiani accendere il finoco senza pietra focaja. A tal fine impiantano per la punta un pezzo di legno grosso un dito entro altro legno forato appostatamente, e fanno rotar colla mano il primo a foggia di frullo: dal ripetuto strofinamento nasce, conne è noto, una polve infiammata,

che produce gli effetti dell' esca accesa.

(CAPANNE.) Le capanne dei Payaguà sono coperte di giunchi non intrecciati a foggia di stuoje ma congiunti insieme da fili in tutta la loro lun-

ghezza.

(DIVORZIO.) Rari sono i casi di divorzio fra i conjugi; ma quando accadono, la moglie va a riunirsi alla propria famiglia, conducendo seco i suoi figli, come pure i materiali della capanna, il canotto e gli utensili. Non rimangono al marito che le armi ed i suoi abbigliamenti. Nel caso che non sussistano figli, ciascuno de' conjugi conserva quello che è di propria pertinenza.

(Strana usanza ne' noica i di parato.) Le In-

(STRANA USANZA NE' DOLICRI DI PARTO.) Le Indiane nou hanno d'uopo di verun soccorso pre partorire: allorquando le loro doglie durano lungo tempo, accorrono le vicine con campanelli infilzati alla mano, e per un istante gli scutono con violenza sopra la testa delle pazienti; indi se ne vanno pronte a ticominciare l'operazione, ove ad esse ne appaja

il bisogno.

(IMBRIACHEZZA.) I Payaguà non conoscono altro passatempo che l'imbriacarsi, il che è per essi una festa. L' uomo imbriaco va sempre accompagnato dalla moglie o da un amico, i quali quando si accorgono che non può più reggersi sulle proprie gambe lo riconducono alla capanna. Ogni avvenimento più ordinario, ed anche il capriccio serve di pretesto a tali feste d'imbriachezza.

( FESTA SOLENNE E CRUDELE, ) Oltre a queste feste particolari hanno l'uso di celebrarne nel mese di giugno una solenne e crudele ne!lo stesso tempo. Tutta la nazione vi prende parte, ed è celebrata pur anche dai Guana, dai Mbaya e da altri popoli che descriveremo in appresso. Non partecipano della medesima che in qualità di spettatori coloro che non sono capi di famiglia, e le donne. Il giorno avanti i personaggi della solennità si dipingono il corpo nel modo migliore che possono immaginare, e si adornano il capo di niume di colori e forme così straordinarie, ch' eg'i è impossibile farne la descrizione o trattenere la meraviglià nel vederli così acconciati. Coprono in seguito di pelli tre o quattro vasi di terra e lentamente li percotono con verghette più picciole della più sottile penna da scrivere. Alla mattina dell' indomani bevono quanta acquavite si trovano avere, e allorquando sono bene imbriachi si stringono fortemente a vicenda le carni delle braccia, delle coscie e delle gambe, prendendo fra le dita quanto più possono di carne, e la traforano da una parte all'altra con una scheggia di leguo o con una spina di razza. Questa operazione viene ripetuta e continuata per tutto il giorno, di modo che alla fine ognuno di essi si ritrova trafitto nel modo medesimo ili pollice in pollice sulle coscie, sulle gambe, sulle braccia, incominciando dai polsi e andando fino alle spalle. Celebrandosi la detta festa nella rittà stessa dell' Assunzione ed in pubblico, tutti corrono a vederla. Nè al segno fin qui descritto si arrestano le ferite che costoro si fanno; si traforano amora la lingua e il membro virile, ed è allora che le donne Europee fuggono mandando alte grida; mentre le Indiane stan contemplando a sangue freddo un si crudele spettacolo. Riceyono essi sulla mano il sangue che cola ilalla lingua, e se ne imbrattano il viso: quanto a quello che esce dal membro virile lo fanno entrare in un picciol buco prima preparato col dito sul terreno. e dasciano poi andare ove va il sangue che scorre da tutte le altre parti del corpo. Niuna ragione sanno essi addurre di una simile costumanza, e confessano ingennamente ili non conoscerne altra. che la brama di dar prove di coraggio.

(Religione.) I Payaguà non riconoscono creatore, non rendono a verna cosa inniaginabile adorazione o culto, ed in sostanza non hanno religione. Al'orquando la butrasca o il vento rovesciano le loro capanne, preso un qualche tizzone dal proprio focolare, corrono essi a qualche distanza e minacciano il turbine col tizzone medesimo. Altri credono di spaventare la tempesta col menar pugni all'aria, cerimonia pur da essi usata al nascere d'ogni bina, ma in tal caso dichierano, non essere questo che un semplice segno della loro esnitanza, alemi perciò li giudicarono adoratori della

Luna.

(CERIMONIE FUNEBRI. ) Appena un Payagua è morto, alcune vecchie lo involgono nel suo mantello o camicetta, e co'snoi arnesi è consegnato ad un nomo per ciò stipendiato, che lo porta al cimitero. Non è gran tempo che i loro morti venivano seppelliti seduti, culla testa fuori della fossa, e coperta da grande campana o vaso di terra: ma impararono poi dagli Spagnuoli a sotterrarli interamente e distesi. Hanno essi cura grande di tener ripulita da erbe e da altre immondizie la superficie dei sepoleri, di coprirli di capanne, e di porre sulla tomba di coloro cui amarono maggiormente un grande numero di campane, o vasi di terra dipinti, e collocati l' uno sopra l' altro coll'orlo volto all' ingiù. Gli nomini non fanno lutto giammai: quello delle donne si riduce a piangere per due o tre giorni il padre o il marito. Se questi furono uccisi in guerra o meritarono fama in qualsisia modo, ha maggiore durata il pianto delle superstiti, le qualicorrono gementi giorno e notte attorno al paese.

(Meinci.) I Payaguà, parlando generalmente, son persuasi o proclivi a credere, nou meno di tutti gli altri Indiani, che il medico conosca e possa scacciare ogni specie d'infermità, e che nessuno morirebbe, se così volessero i medici. Questi dal canto loro nulla trascarano onde accreditare si fatta opinione per esser ben pagati e teiniti in considerazione nella società: ottengono di fatto l'intento, ed a segno tale, che alcuni assicurano, che le primizie delle vergini vengano loro concedute. Le ordinazioni che pre-crivono questi medici consistono nella dieta, nel non permettere ai loro ammalati che scarso cibo di legumi e di frutta. Da ciò segne come fra noi che la maggior parte degli infermi risana. Ma se l'ammaiato gode di una riputazione

( MALE VENEREO. ) I Payagnà al pari delle altre nazioni selvaggie vivono lungo tempo e godono della più vigorosa salute. « Non ho mai veduto alcuno di essi, così l'Azara, attaccato dal male venereo; nè mi è noto che veruno Spagnuolo lo abbia contratto per commercio avuto colle loro donne, Tale malattia è rara puranche fra i Guarany sottomessi a' Cristiani: ma è poi singolare che se gli Spagnuoli si familiarizzano colle donne di questi, contraggono il morbo e di una natura tale che è ben difficile a guarirlo: esso attacca principalmente il naso, non mai le glandule del collo come in Enropa. Tutte queste osservazioni mi inducono a sospettare che il morbo venereo abbia origine dalla comunione fra razze estremamente differenti, e che forse non fosse conoscinto nemmeno in America prima che vi gingnessero gli Spagnuoli ».

( COLTIVAZIONE , NAVIGAZIONE EC. ) La coltivazione è trascurata dai Pavaguà: essi sono semplici marinaii: i canotti che costruiscono sono lunghi dai dieci ai venti piedi, e larghi due terzi della lunghezza: acutissima ne è la prora e quasi altrettanto la poppa : acuta del pari è l'estremità de' remi lunghi nove piedi, e de' quali la punta forma la terza parte: remano stando in piedi sulla cima della poppa, e sedono nel mezzo del canotio quando pescano colla lenza, ed allora si lasciano trasportare dalla corrente del finme. Quando vanno alla guerra si pongono in piedi in numero di sei o otto entro un canotto, e remigando tutti uniti lo fanno andare con una velocità incredibile. Il loro remo può anche servire ad essi di lancia, tanto è desso lungo ed acuto; ma hanno inoltre archi di sette piedi e freccie di quattro e mezzo cui portane in un fascetto, non usando turcasso. Somma è l'agilia colla quale maneggiano tali armi; ed allorquando vogliono procurarsi vivo qualsisia uccelio od animale, pongono sulla pinità della freccia qualche materia che ne affievolisca il colpo, e gli lasci la sola forza bastante a shalo-dirlo. In battaglia non la perdonano agli adulti, e si uniformano all'uso degli altri Indiani nel trattamento delle donne e dei fanciulli. Tentano ognora colpi di sorpresa, ne si allontanano dal fiume, altrimenti sarebbero vinti dalle nazioni, i cui guerrieri combattono a cavallo. Dopo di aver descritti i costumi e le usanze di questa nazione da cui venne denominato il Paraguay propriamente detto, passeremo a dare brevemente il quadro fisico e la topografia del medesimo.

( QUADRO FISICO DEL PARAGUAY PROPRIO. ) Sebbene risalendo verso le sorgenti del gran fiume Paraguay, s'incontrino colline, non v'ha prova che le miniere del Brasile si stendano fino nel Paraguay.

(Minerall.) Una relazione manoscritta al Re di Spagna non cita che una povera miniera d'orsull'Uraguay, e nessuna ne indica nel Paraguay, cio che è conforme a quanto ci riferirono i Gesuiti.

( Vecktabill.) Il Paraguay produce, secondo i Missionarii, il famoso albero del Brasile, sebbene sia molto più comune nel pasee che porta il suo nome; vi si vede inoltre quasi da per tutto un grandissimo numero di cotonieri in arbusto. La cannamele vi cresce ineolta nei loughi umidi. Un albero che abbonda nel Paraguay si è quello donde si traci il liquore detto sangue di drago. Sonovi varie altre resine utilissime, e non è cosa rara il trovare nei boschi cannella salvatica che si vende qualche volta in Europa per cannella di Ceylan. Il rabarbaro, la vainigiia, la cocciniglia, son del numero deile produzioni naturali.

(TR O ERBA DEL PARAGUAY. ) Il te o erba del Paragnay si celebre nell'America meridionale, è la foglia di una specie d'ilex della grandezza di un melo di media statura. Essa è conosciuta anche sotto nomi di tè del mar del sud, d'erba di S. Bartolommeo ec.; il suo gusto si avvicina a quello della malva, e la sua figura a quella della foglia del melarancio. Il grande ricolto di quest'erba si fa nelle vicinanze di Villarica nuova che è presso le moutagne di Maracayu a levante del Paragnay verso il 25.º 25" di latitudine australe. Si vantano assai le innumerabili virtù di questa specie di tè: esso è aperitivo e diuretico; le altre qualità che gli ven. gono attribuite sono almeno dubbiose. I Capetoni non ne fanno gran conto, ma i Creoli ne sono avidi all'eccesso. Questi non viaggiano mai senza una provvisione d'erba del Paraguay, e non mancano mai di prenderne ogni giorno preferendola ad ogni sorta d'alimento, e non mangiando che dopo averla presa. Invece di beverne la tintura separatamente, siccome noi beviamo quella del tè, essi pongon l'erba in una coppa fatta di una zucca guernita d'argento appellata maté; vi aggiungon zucchero e vi versan sopra acqua calda cui bevon subito senza lasciarla in infusione, perche divien nera come l'inchiostro. Per non bever l'erba che galleggia, assorbiscono la tintura con un cannello di argento o di cristallo, che ha nell' estremità un' ampolletta tutta forata a piccioli buchi, affinche il liquore che si succhia dall'altra estremità non sia mischiato coll' erba (1).

<sup>(1)</sup> V. Pernetty, Voyage aux iles Molonines, tom. I. pag, 235. e seg. Frezier. Voyage de la mer du Sud, pag. 228.

(EBBÁ DÉLLA VIPERA.) Si dice che gli abitatori del Paraguay abbiano un eccellente rimedio contra la morsicatura de serpenti, in un'erba detta per tal ragione erba della vipera: la sua virtù è si potente, che essendo macerata, mentre è ancor verde, ed applicata sulla parte morsicata, opera una pronta guarigione. L'acqua nella quale si lascia in infissione quest' erba, verde o secca, non è nieno salutare. Ci duole che i Missionarii non ci diano che questa vaga notizia di una pianta tanto preziosa (1).

(ANIMALI.) Azara conta al Paraguay tre specie di simie, il miriquina, il cay ed il caraya. Quest' ultima che è la più conune riempie all' aurora ed al cader del giorno le cupe foreste delle rauche e tristi sue grida, simili al cigolio di un gran numero di ruote di legno non unte. Il gran tatu cava il suo covile ne' boschi; alcune altre specie vivono nelle campagne e sugli orli delle foreste. Il tapiro è detto mborebi dai Guarani: lo stesso popolo comprende sotto il nome di guazu, somigliante a quello di gazzella, quattro specie di cervi diversi da quelli dell' antico continente. Oltre lo yaguar ed il cuguar incontransi colà il scibiguazu o felis pardalis, lo yaguarundi e l'evra, specie di gatti tigri sconosciuti nel nostro continente.

(CITM'.) La provincia del Paragnay non contiene che piccioleicità: la capitale è l'Assunzione, sulla riva destra del Paragnay: le vie ne sono tortuose e di larghezza ineguale, su di un terreno sabbioso: l'aria è temperata e salubre. Havvi un Vescovo ed un collegio, e la popolazione ammonta a sette mila anime. Questa provincia racchiude altre colonie;

<sup>(4)</sup> Muratori, Relazioni delle Missioni.

ma ad eccezione delle belle città di Neembucu e di Caruguati, tutto quello che se ne avrebbe a dire consisterebbe nell'anno della loro fondazione, nel numero de'loro abitatori o nella loro situazione geografica. Le città degli Spagnuoli e della genie di colore sono disposte come in Ispagna, vale a dire che le abitazioni sono riunite e che tale unione è quella che forma le piazze e le vie; ma tutti i borghi e le parrocchie banno le loro case sparse nelle campagne a diverse distanze, tranne un picciol numero che si trova presso alla chiesa o alla cappella.

(ARITAZIONI.) Le abitazioni delle tribù Indiane stabilite dai Gesuiti sono coperte di tegole, e le e mura sono di mattoni. Quelle degli altri indigeni e della gente di colore non sono che trabacche simili a quelle de pastori. La popolazione del Paraguay, ammontava nel 1804, secondo una relazione

ufficiale, a più di 80m. anime.

(Parsa sull'Unacuax.) I paesi a levante del gran finme Parana formano propriamente tre piccioli governi: 1.º quello di Corrientes e delle missioni, fra il Parana e l'Uragnay; 2.º quello di Uragnay tra il finme di questo nome ed il Rio-Negro; 2.º quello di Monte-Video fra il Rio-Negro ed il mare. L'uso generale li comprende sotto il nome di Paragnay. I vegetabili sono di grande importanza per l'economia politica, e consistono in legni da tintura e da costruzione, in piante che danno una canapa incorruttibile, in ottimo cotone, molta cannamele, e generalmente in tutte le produzioni del Brasile. La popolazione ammonta a 40m. Spagnnoli, 6cm. indigeni indipendenti, e ad alcune migliaja di selvaggi.

(CITTA'.) La città principale è Monte-Video sulle rive della Plata, venti leghe distante dalla

Sua foce, Questa citià cinta dall'acqua da tutti i lati finorche da quello del forte, possede un porto por posfondo ed esposto a venti pericolosi. Le vie di Monte-Video larghe e diritte non sono lastricate: la popolazione è dalle 15 alle 20m. anime, la cui metà circa abita fuori a qualche distanza dal recinto. Di granito è fatto il suolo di questa città, ed havvene probabilmente in tutte le montagne vicine. Maldonado è fabbricata su di un terreno eguale ed arenoso; il porto è distante una lega; è spazioso ed ottimo anche pei più grandi vascelli. Colonia del Sacramento appartenne un tempo ai [Portoghesi: il suo porto è picciolo e mal difeso.

(TRIBÙ INDIGENE.) I Charrua, i Guarani, i Guayana stendono in questa provincia parecchie

delle numerose loro ramificazioni.

(I CHARRUA.) I Charrua all'epoca della conquista erano errapti, abitavano la riva settentrionale del fiume Plata da Maldonado fino al fiume Uraguay, e si estendevano tutto al più a trenta leghe verso il nord parallelamente alla predetta riva.

(NAZIONE ASSATRELLICOSA.) Questi Indiani uccisero Juan-Diaz-de-Solis che primo scoperse il fiume Plata. La sua morte fu l'epoca di una guerra sauguinosa che dura ancora al di d'oggi. Essi non permisero mai che nessuno si stabilisse nel loro territorio, fintanto che gli Spagnuoli colla fondazione della citta di Monte-Video accaduta nel 1724, non ebbero insensibilmente respiniti verso il nord i suddetti selvaggi allontanandoli dalla costa. Finalmente gli spagnuoli ottennero di costringere una parte di Charroa ad incoporarsi alle abitazioni più meridionali delle missioni dei Gesuiti i nriva all' Uraguay: altri sono stati sforzati a stabilire la loro

residenza in Buenos-Ayres, ed alcuni si ridussero a vivere tranquilli e sottomessi a Cayasta presso la città di Santia-Fé della Vera-Cruz. Ma sussiste tuttavia una porzione della tribit medesima, la quale, benchè errante, abita ordinariamente l'est dell'Uraquay fra il 31 e il 32 di lattudine. Questa contuna a far sanguinosa guerra agli Spagnuoli, ricusa qualsisia proposizione di pace, e di frequente attacca ancora i Portoghesi.

(Lono costituzione fisica.) La statura dei Charrua sorpassa ordinariamente di un pollice quella degli Spagnuoli; sono agili, diritti e ben proporzionati, nè si ritrova uno solo fra essi che sia o contraffatto, o troppo grasso od eccessivamente magro; portano alta la testa, ed hanno fronte e fisonomia aperta, segni dell'orgoglio e della naturale loro ferocia: il loro colore si accosta più al nero che al bianco, senza veruna mistura di rosso; regolari ne sono i lineamenti del viso ma il loro naso pare generalmente picciolo, ed affossato più del dovere fra gli occhi, i quali non sono grandi ma vivacissimi e neri, e sempre un po' socchiusi: sono però di una vista più acuta della nostra, eci superano ancora nella finezza dell' udito. Hanno i denti ben collocati e bianchissimi, che non cadono ad essi nemmeno nell' età più avanzata. Poco guernito è il loro sopracciglio: sono sforniti di barba ed hanno poco pelo sotto le ascelle e al pube. I loro capelli sono folti, lunghissimi, splendenti, costantemente neri, e loro non cadono mai al pari dei denti, e solamente verso l'ottantesimo anno divengono grigi per metà. Sembra che il seno delle loro donne sia meno ricolmo di quello di tutte le altre donne Indiane. Questa nazione hauna lingua particolare diversa da tutte le altre, gutturale al segno, che non varrebbe il nostro alfabeto a rendere il suono delle sue sillabe.

(Loao costunanze.) I Charrua non tagliano giammai i capelli: le donne li lasciano cadere; ma gli nomini li raccolgono, egli adulti infiggono verticalmente alcune penne bianche nel nodo che li unisce. Se possono piocurarsi un jettine ne fanno uso; ma ordinariamente si valgono, delle dita. Sonu essi carichi di pidocchi, cui le donne ricercano con piacere per procurarsi la soddisfazione di teneri per qualche tempo sulla punta della lingua, che espressamente sporgono in fuori, indi stritclarli emangiarii. Costume si ributtante è generolmente stabilito presso tutte le Indiane, ed anche fra le donne mulatte e la ciurmaglia del Paraguoy.

(Secni distributo de sessi.) Le donne non portano sonte alcuna di oronamenti, ne gli ucomini osano dipingersi il corpo. Nel giorno de primi mestrui delle figlie vengono dipinte sulla loro figura tre righe azzurre, che cadono verticalmente sulla fronte: parte l'una dall' origine del capelli, e seque il profilo del uaso fino alla punta: le altre due attraversano le tempia. Tali righe vengono impresse mediante la perforazione della pelle, e riuangono quindi indelebili a segno caratteristico del sesso femminile. Il distintivo del sesso mascolino è il barbotto, di cui abbiamo già data la spiegazione.

(Asirazioni.) Le abitazioni che i Charrua si fanno preseptemente non costano loro grande in comodo o fatica. Al primo albero che trovano tagliano tre o quattro rami, e li piegano per conficcarne in terra le due estremità i sopra i tre o quattro archi formati da questi rami e discosti alquanto l'uno dall'altro essi distendono una pelle di bue, ed ecco formata una casa sufficiente per marito, moglie e figl.uli i se è troppo picciola ne costruiscono un'altra vicino alla prima. Vi si sdrajano sopra una

pelle, e dormeno sempre sulla schiena, ciò che è costume geuerale degli Indiani. È superfluo l'avvertire ch' essi non hanno nè seggiole, nè banchi, nè tavole e che le loro suppellettili si riducono pressoche a nulla.

(Loro Vesture E.) Gli uomini vanno interamente ignudi, se però in tempo di freddo possono precurarsi un poncho (1) od un cappello, ne fanno uso volentieri. Alcuni aitri per ripararsi dal freddo si formano con pelli una camicetta strettissima, senza collo nè maniche, atta appena a velar loro le parti vergognose. Le donne egualmente si coprono di un poncho o d'una camicia di cotone senza maniche, ove riesca ai loro padri o mariti di procurarne o di rubarne qualcuna. Non lavano mai ne vestimento, nè corpo fuorchè allorquando l'eccessivo calore li obbliga a bagnarsi. Non coltivano la terra, e le donne non sanno che cosa sia cucire o filire.

( Cini. ) I Charrua si nudriscono unicamente della carue delle vacche selvagge, che abbondano nel loro distretto. Le donne sono incaricate della cucina, ma tutte le loro vivande si riducono ad arrosti senza sale. Esse passano uno spiede di legno nella carne, e ne conficciono in terra la punta: in seguito vi fanno fuoco attorno, e lo girano qualche volta onde l'arrosto sia cotto egualmente da tutte le parti. Pongono al fuoco più spiedi in una volta, e quando uno di essi è spogliato ne viene sostituito un altro. A qualsivoglia ora chiunque della famiglia ha volontà di mangiare

<sup>(4)</sup> Il poncho, siccome abbismo già accennato, è un pezzo di stoffa di lana grossolaua, largo sette palmi, lungo dodici, che ha un buco nel mezzo per cui passa sa testa.

prende uno di questi spiedi, lo pianta per terra, e seduto sulle proprie calcagna mangia ciò che gli piace senza provenire nessuno e senza proferire parola.

(Bevaner.) I capi di faniglia, ma non già le mogli ed i figli, si imbriacano il più sovente che possono. Essendo carattere primitivo dei selvaggi l'indoleuza produttriee della noja, non è sorprendente che in generale abbiano adottato con trasporto quelle bevande o quei cibi, che imprimendo un movimento rapido ai nostri organi estolono l'immaginazione. I liquori che inebbriano i Charrua sono l'acquavite, quando possono averne, e la sciscia chi essi preparano stemprando il mele selvatico nell'acqua, e lasciandovelo fermentare.

(ALTRE LORO COSTUMANZE.) Il loro contegno è grave: non conoscono ne giuochi, nè danze, nè canti, nè suoni Il loro riso si riduce ad aprir leggermente gli angoli della bocca. Non sussiste fra essi verun atto o parola che abbia la menoma relazione a ciò che fra noi chiamasi riguardo, rispetto o urbanità.

(Relicione, Legol.) Non adorano alcuda Divinità, e non hanno religione veruna, non leggi, nè costumanze obbligatorie, nè ricompense, nè castighi, nè capo che ad essi comandi. Avevano altra volta i Cacichi, i quali non esercitavano veruna autorità. Tutti sono eguali; ninno è addetto al servizio dell'altro, a riserva di alcune vecchie, le quali non sapendo come vivere si uniscono a qualche famiglia, o si prendono l'impiego di seppellire i morti.

(OFFESA E DIFESA.) I capi delle famiglie si radunano sul far della notte per scegliere le persone che debbono passarla in sentinella, e sui posti da occuparsi. Se taluno ha formato qualche piano di offesa o di difesa, lo comunica all' aduñanza', dalla approvazione della quale dipende l' esecuzione: i deliberanti frattanto stanno seduti in circolo sulle loro calcagna. Ad onta che un progetto venga approvato, niuno è tenuto di concorrerne all' esecuzione. I particolari litigii, vengono accomodati dalle parti, e non convenendo si caricano a colpi di pugno finchè uno dei due litiganti volga le snalle all' altro.

( Mono di cavalicare. ) Essi hanno cavalli e di ferro che allorquando sono in pace coi Portoghesi ottengono in cambio de cavalli clie ad essi somministrano. Gli uomini ordinariamente cavalcano a ridosso; le donne fanno uso di una specie

di gualdrappa semplicissima.

(Anst.) Per lo più non hanno altr' armi che una lancia d'undici piedi guernita di un ferro lunglissimo comperato dai Portoghesi: quelli che sono sforniti di lancia si servono di brevi freccie, cui portano in un turcasso sospeso alla spalla.

(GUERBA.) Appena sono a portata d'attaccare, mandano forti grida, si percotono a colpi
raddoppiati la bocca, si slanciano a guisa di fulmine sui nemici, e uccidono tutti quelli che incontrano, non risparmiando che le donne e i fanciulli
al disotto dei dodici anni. Cunducono seco loro
i prigionieri, che godono fra essi di una piena libertà; la maggior parte contrae matrimonii, et almente
si accostuma al nuovo genere di vita, che ben di
rado abbandona gli Indiani per ritornarsene ai compatriotti.

(MATRIMONII.) I Charrua rifuggono dallo stato del celibato, e si maritano al primo stimolo che

Il. Cost. America

essi sentono per questo oggetto. Per quanto si sa non accadono matrimonii tra fratelli e sorelle. Le cerimonie loro si riducono a domandare la figlia ai genitori, e a condurla via ottenutone l'assenso. Il rifinto non ha luogo gianmai per parte della donna, la quale accetta il primo che si presenta, foss' egli ancora vecchio e deforme. All' atto in cui l' uomo si marita forma una famiglia a parte, e lavora per nudrina: fino a quell' epoca egli è vissuto a spese dei genitori senza far nulla nè andare alla guerra, nè comparire alle adunanze.

( POLIGAMIA. ) La poligamia vi è permessa, ma un sola donna non può mai avere due mariti:inoltre se un nomo ha più di una moglie, ciascuna di queste lo abbandona se trova altr'uomo che consenta di averla per unica consorte. Il divorzio è libero egnalmente ad entrambi i sessi; ma questo accade di rado dopo che sono nati i figli.

(ADULTERIO.) Le sole conseguenze dell' adulterio sono alcuni colpi di pugno che la parte offesa scarica su i complici nel solo caso, in cui ven-

gano sorpresi sul fatto.

(Medici.) Hanno questi Indiani i loro medici, i quali però non conoscono che un rimedio universale per tutte le malattie, e questo consiste nel succhiare con molta forza lo stomaco del paziente per estrarne il morbo: essi hanno saputo accreditare tale cura e ricevere rimunerazioni per eseguirla.

(CERIMONIE FUNERAL) Il Charrua, appena morto, vien trasportato ad un luogo stabilito, e sotterrato colle sue armi, vestimenta e cogli altri suoi arnesi. Alcuni dispongono prima di morire, che sia ucciso sulla loro tomba il cavallo che amarono maggiormente; e qualche amico o congiunto

è esecutore di questa volontà.

( LUTTO STRAVAGANTE E CRUDELE. ) La famiglia e il parentado piangono pel morto, e le cerimonie del loro lutto sono assai singolari e crudeli. Se il morto è padre o marito o fratello adulto. le figlie, le sorelle adulte, e la moglie si recidono una delle articolazioni o giunture delle dita ad ogni morte, e tale operazione incomincia dal dito piccolo. Inoltre s' immergono nelle braccia, nel seno e ne' fianchi dalla cintura in su il pugnale o la lancia del defunto: dopo di ciò passano due mesi ritirate nelle loro capanne, non altro facendo che piangere e vivendo di scarsissimo cibo. Azara non conobbe una sola donna adulta, che avesse intatte le sue dita, e che non portasse sul corpo cicatrici di colpi di lancia. Il marito non fa lutto per la morte della moglie, nè il padre per quella del figlio: ma i maschi adulti alla morte del padre si nascondono per due giorni interi nelle loro capanne affatto ignudi, senza prendere quasi cibo di sorte alcuna. Verso la sera del secondo giorno si rivolgono ad un altro Indiano che eseguisce sovra essi la seguente operazione. Primieramente egli pizzica le carni delle braccia del paziente, poi per tutta la loro estensione, cominciando dal pugno fino alla spalla inclusivamente, infilza distante un pollice fra loro scheggie di canna lunghe un palmo dimodochè le due estremità escano da una parte e dall'altra. Queste scheggie sono lame taglienti lunghe fra le due e le quattro linee e di una grossezza per tutto uniforme. In questo miserabile e spaventoso apparecchio esce il Charrua, e va solo e gnudo in un bosco o sopra qualche eminenza; tiene in mano un bastone armato di una punta di

ferro, onde si serve a scavare un pozzo, in cui si nasconde fino al petto, e vi passa in piedi tutta la notte. Egli n'esce il mattino recandosi ad una picciola capanna appositamente destinata per le persone in lutto. Ivi toglie le scheggie dalle sne braccia, e si corica per prendere riposo, senza cibarsi ne bere per due giorni. Ne' giorni susseguenti i giovanetti della nazione gli portano acqua e pernici, o uova di pernici in pochissima quantità; depongono il tutto a portata della sua mano, e fuggono senza dirgli una parola. Ciò continua per dieci o dodici giorni, terminati i quali, il paziente va a riunirsi agli altri. Niuno ha l' obbligo di sottoporsi a queste barbare cerimonie; eppure avvien di rado che alcuno se ne dispensi pel timore di incontrare la taccia di debole.

(I Guarany.) La nazione de' Guarany è una delle piu numerose ed estese: all' epoca della socoperta dell'America essa occupava tutti i possedimenti dei Portoghesi nel Brasile, e per quanto pare ad Azara, anche la Guayana, senza però formare un corpo politico, e senza riconoscere l'autorità di veruu capo comune. Ovunque trovavasi la nazione Guarany era essa separata in tre picciole divisione o orde indipendenti l'una dall'altra, e ognuna di queste portava nomi diversi, che assumeva o dal suo Cacico, o dal luogo in cui abitava.

(APPELLATI CON VALIJ NOMI.) Ecco l'origine della grande varietà di nomi che i conquistatori imposero a questa nazione: essi li chiamarono Mbruta, Caracara, Timbu, Tapè, Chiriguani, Bombot, Corrupaiti, Curumai, e con altri nomi ancora. Il destino de Guarany non è stato il medesimo in ogni luogo. Tutte le orde abitatrici dell'immenso paese posseduto dai Portoglesi furono prese e veque

dute schiave; e poiche si mescolarono co' Negri esportati dall'Africa, ne è derivato che la parte di tal razza è quasi perduta. Il contegno degli Spagnuoli fu ben diverso: essi non vendettero un solo Guarany, e li conservano ancora a migliaja non solamente nelle colonie Gesuitiche, ma ancora moltissime orde lasciano in istato di primitiva libertà.

I Guarany liberi vivevano ne' contorni o sugli orli de' boschi, o nelle picciole piazze che talvòli si rinvengono nell' interno delle foreste. E se a caso si stabilivano nelle campague aperte e molto estese, ciò accadeva allorquando non si vedevano in contatrò d' altre nazioni.

(LORO QUALITA' FISICHE. ) La loro media statura è di due pollici inferiore alla media degli Spagnuoli: quindi inferiore di gran lunga a quella degli Indiani già descritti. In proporzione sono essi più quadrati e polputi, di non leggiadre fattezze, e di colore meno scuro degli altri, e che anzi si avvicina alcun poco al rosso: le donne hanno molto seno, mani e piedi piccioli, natiche sommamente grosse; mestrui non copiosi. Gli nomini hanno talvolta un poco di barba e di pelo sul corpo, ciò che gli distingue dagli altri Indiani, ma sono ben lungi sotto questo rapporto di accostarsi agii Europei, Simili agli altri Indiani negli occhi, ne' denti, nella chioma, nella finezza della vista e dell'udito hanno comune con essi una singolarità propria degli indigeni del nuovo mondo: le parti naturali dell' uomo sono di una grandezza ben mediocre, e pare poi che la natura non abbia conservata nessuna proporzione a fronte di tale particolarità de' maschi nella formazione delle femmine, il che può render ragione della specie di furore con cui esse si diedero agli Spagnuoli; ciò

che contribui non poco ad agevolare agli stranieri la conquista della loro patria. La loro figura è nualinconica, cupa e avvilita: parlano poco, e sempre sommessamente: non conoscono le grida, non piangono, nè ridono con impeto, nè si vedono sul loro volto le traccie d'alcuna passione.

(RELIGIONE, LEGGI, CACCIA, MATRIMONJ EC. ) Non conoscono Divinità, obblighi o leggi, nè premii, nè castighi. Ogni divisione ossia orda ha il suo capo o Cacico; tale dignità è creditaria, e gli altri hanno or Jinariamente qualche considerazione per chi ne è rivestito, senza saperne addurre un perchè. Ma esso non è poi riconoscibile fra i suoi compagni ne per abitazione, ne pel vestire, ne per alcun genere di decorazione o distintivo: lavora al pari degli altri, nè riceve da nessuno tributo, servigio o obbedienza. Ne' matrimonii ed amori de' Guarany regna ancora maggior freddezza che in quelli degli altri Indiani: le nozze non sono nè precedute né seguite da verun apparecchio: ignorano che sia gelosia, e ne diedero ampia prova colla facilità nell'abbandonare le proprie mogli e figlie ai conquistatori; nè si guardano dal far questo anche al di d'oggi quelli stessi che sono convertiti al Cristianesimo. Le donne si maritano assai di buon'ora; più tardi gli uomini, che all' atto delle nozze instituiscono una famiglia a parte.

(Cibi, vestri.) Si nutrono di mele e frutte scivaggie, mangiano pur anche le scimie, ma il principale loro sostentamento consiste nel mais, nei fagiuoli, nelle zucche, nelle patate, nel manioco e nel caminoco: pescano anche o a tiro di freccia o con ami di legno. Il vestire degli uomini altro non è che una picciola borsa, in cui nascondono le parti della generazione: le donne dal canto loro

usano dello stesso riguardo servendosi di un pezzo di stoffa o di una pelle: nel rimanente non vanno più coperte degli uomini, ne si recidono i capelli: all'epoca de' primi mestrui si formano sulla pelle molte linee azzurre indelebili, le quali scorrono verticalmente dall'origine delle chiome fino alla linea orizzontale, ove termina la parte inferiore del maso.

(Baraotto.) Presso alcune tribù chiamate generalmente Cauygua, gli uomini portano un barabotto della natura di quello che fu precedentemente descritto, ma colle differenze segnenti: questo è di gomma trasparente, lungo cinque pollici e grosso quattro linee, e per impedire ch' esso non esca, adattano nella parte interna della bocca una picciola traversa formata a foggia di stampella. Hanno inoltre sulla testa una grande chierica simile

a quella de' nostri preti.

( DIVERSITA' DE' COSTUMI FRA LE TRIBU'. ) Dalla separazione in cui si trovano le loro abitazioni dovettero necessariamente nascere e interruzioni di comunicazioni fra essi, e quindi diversità di costumi. Di fatto alcune di queste tribù ignorano l'arte di filare e di fabbricar stoffe: alcune sanno unicamente far manti di cotone in cui si avviluppano : altri non avevano cimitero determinato , e seppellivano i morti in vasi di terra cotta, ciò che è forse l'uso generale di questa nazione: dal silenzio delle antiche relazioni intorno al barbotto si vede che alcune di queste orde si dispensavano dal portarlo: la tribu chiamata Timbu s'incrostava le parti del naso di picciole stelle di pietre bianche e azzurre: altre chiamate Coronda e Chulcachi ponevano tali incrostature in vicinanza del naso.

( Sono poco ourreirei. ) Tutte le altre nazioni

inspirano un terror panico alla nazione Guarany, la quale non move giammai loro guerra, nè tratta con esse nemmeno per domandar la pace. Per quanti encomii i Gesuiti abbiano dati alle qualità guerriere di tali popoli, .non si provano in proposito che due o tre combattimenti ben poco vivi, ch'essi sostennero cogli Spagnuoli, i quali li hanno soggiogati con grande facilità. Le orde che sussistono tuttavia in isiato selvaggio non vogliono avere nè commercio nè pace cogli Spagnuoli, e se questi s'inoltrano nell'interno de' paesi da queste abitati esse cercano di ucciderli a tiri di freccie; e per lanciarne si nascondono dietro gli alberi, senza lasciare scorgere il loro corpo, e senza aspettare di piè fermo di essere attaccate.

( LORO ARMI. ) Le loro armi sono un arco di sei piedi, le freccie di quattro e mezzo, armate di una dura punta di legno, ed un macana o bastone lungo tre piedi, e più grosso ad una che all' altra estremita. Camminano sempre a piedi, perchè non hanno nè cavalli, nè altro animale domestico. Le pitture e le statue danno un' idea abbastanza esatta delle freccie di queste nazioni, e

del modo di lanciarle.

(ARCHI, FRECCIA.) Non può dirsi lo stesso degli archi. Consistono questi in un bastone durissimo, poco flessibile, liscio, e che nel mezzo ha la grossezza del puguo di una mano, diminuendosi verso le due estremità, che sono acute a segno da servire ancora ad uso di lancia. La curvatura ne è così poco sensibile, che una riga applicata alle due estremità lascia al più due dita d'intervallo fra se e la parte media dell'arco. Questo è rinforzato per tutta la sua lunghezza da liste di scorza di guembo: l'arco non viene teso giammai prima di essere posto in opera, perciò la corda non è stabilmente attaccata, che ad una delle estremità, ed avvolta attorno al legno. Quando è il tempo di valersene questi Indiani attaccano la corda all'estremità, che conficcano leggermente in terra col piede, ed altora tendono l'arco quanto è possibile: è nota l'abilità loro nel prendere di mira a Janciare. Essendo le loro freccie lunghissime nessuna nazione fa aso di turcasso, eccettuati i Charrua e i Minuane, le freccie e gli archi de quali sono corti e adattati a servirsene a cavallo.

ALTRA SPECIE D' ARCO PER LA CACCIA DEGLI UCCELLI. ) I fanciulli che si spassano alla caccia degli uccelli e de' piccioli animali, adoprano un' altra specie d'arco ben differente, essendo esso più debole. d'un legno più flessibile e più elastico, molto più incurvato, e lungo circa tre piedi. Essi vi adattano due corde che fanno stare paralellamente separate col mezzo di due bastoncelli biforcuti ad ambe le estremità per le quali passano le stesse corde. Verso il mezzo della lunghezza loro sta attaccata una picciola reticella di spago, in cui si pone il bodoco. pallottola d'argilla cotta al fuoro, della grossezza di una noce. Hanno con se una borsa piena di questi bodochi; e ne prendono tre o quattro colla mano sinistra, mentre colla destra tengono l'arco: li pongono uno dopo l'altro nella reticella, e teso dappoi l' arco lanciano tutte queste palle in un colpo contro gli uccelli che volando sono loro distanti circa quaranta passi, e ne uccidono un gran numero. Non si valgono questi popoli di tale arco nè per lanciare freccie, nè per combattere, benchè una di esse bastasse a rompere una gamba nella distanza di trenta passi. É necessaria la pratica per dare all' arco quella inclinazione sufficiente onde il

bodoco nel partire non colpisca la mano destra. Egli è per questo fine che la reticella viene sempre posta qualche poco al di la del mezzo delle corde. Se i nostri fanciulli imparassero questo esercizio rimarrebbero ben pochi passeri fra noi.

(Guayana.) La nazione Guayana non deve essere confusa colle diverse orde di Guarany selvaggi, ai quali gli abitatori del Paraguay danno il nome medesimo. Essa abita in mezzo ai boschi situati all'oriente dell'Uraguay, ed occupa ancora i boschi posti all'oriente del Parana, molto al di-

sopra della colonia del Corpus.

(Qualita' PISICHE.) Questi Indiani hanno puro un linguaggio particolare: la loro voce è alta, acuta e discordante. Non cedono nella statura agli Spagnuoli, benché alquanto più magri. Essi differiscono da tutti gli altri, nell'avere un colore visibilmente più chiaro: inoltre alcuni di essi hanno gli occhi azzurri, e la fisonomia più fiera e contenta. Si lasciano crescere le sopraccipila, le ciglia ed il pelo, che è per altro in poca quantità: non hanno barba.

(Costumi en usanze.) Cogli stranieri sono pacifici, e di modi anzi carezzanti. Gli uomini si circondano la fronte di una fascia tessuta di filo e copiosamente guernita di piume: le rosse sono le preferite; del rimanente vanno affatto ignudi, e le donne si limitano a coprirsi in cintura con un pezzo di sioffa: coprono le loro capanne di foglio di palma: si nudriscono di mais, manioco, mele e frutta: sono privi di animali domestici, vivono separati in molte picciole orde indipendenti; e non lanno alcuna religione. Straordinarii sono i loro archi; lunghi talvolta sette piedi e mezzo: le loro freccie passano i cinque. Poiché si osservarfo sullo loro gambe delle cicatrici simili a quelle dei Char-

rna e di altre nazioni, sembra indubitabile essere questa una conseguenza delle ferite che i medesimi siansi fatte in occasioni di lutto.

( GOVERNO DE' GESUITI. ) Le contrade che abbiam percorse erano la sede principale delle famose missioni de' Gesuiti, i quali non si limitavano già alla persuasione ed alla predicazione apostolica onde sottomettere gli indigeni, ma seppero altresì valersi dei mezzi temporali. La formazione delle tribù Gesuitiche lungo il Parana e l'Ura. guay fu anche dovuta in gran parte al terrore che la feroce tirannide dei Portoghesi inspirava agli

indigeni.

SOTTOMISERO GL' INDIGENI NON COLLA SOLA PREDICAZIONE MA ANCHE CO' MEZZI TEMPORALI. ] a I Gesuiti assicurano, così Azara cap. 13, che i loro mezzi onde ridurre questi Indiani si restrinsero alla persuasione ed alla predicazione apostolica: nondimeno io osservo due cose: la prima ch' essi formarono le prime loro diciannove colonie nel breve spazio di venticinque anni, e che cessò ad un tratto il frutto di questo zelo e di queste predicazioni, perchè non ottennero ulteriori successi nel corso di 112 anni consecutivi, vale a dire dall'anno 1634 epoca della fondazione della colonia di San-Cosmo fino al 1746, in cui sottomisero quella di San-Gioachino; e la sola colonia di Jesus da essi formata in questo lungo intervallo fu meno dovuta alle spirituali fatiche che al soccorso dell'antica colonia degli Indiani d'Ytapua. La seconda osservazione è che questi venticinque anni così fecondi in fondazione di colonie, caddero precisamente in quell'epoca, nella quale i Portoghesi inseguivano con furore, e per ogni dove gli Indiani all' oggetto di venderli come schiavi; cosicche

i predetti selvaggi corsero atterriti a ricoverarsi tra i fiumi del Parana e dell' Uraguay e ne' boschi circonvicini, ove era malagevole a quegli accaniti corseri di penetrare; come non vi penetrarono di fatto. Combinando ora entrambe le osservazioni, si la qualche ragione di credere; che queste famose colonie Gesuitiche abbiano dovuta la loro fondazione molto più ancora che ai talenti persuasivi de' loro institutori al timore inspirato dai Portoghesi ec. » Ecco dunque in che consisteva il governo stabilito dai Gesuiti nelle loro colonie Indiane.

OGNI COLONIA ERA GOVERNATA DA UN CU-RATO E DA UN VICE-CURATO. ') Collocarono essi in ciascuna colonia due Gesuiti; quello che chiamavasi curato era stato provinciale o rettore ne' loro collegii, o per lo meno dovea essere uno de' soggetti più considerati della società: non esercitava egli funzioni di cura d'anime, e spesse volte non conosceva nemmeno il linguaggio de' coloni, occupato unicamente dell'amministrazione temporale di tutti i beni dello stabilimento, ond' era egli il direttore. La parte spirituale era affidata all'altro Gesuita chiamato compagno o vice-curato, il quale dipendeva dal primo. I Gesuiti di tutte le colonie erano vigilati dal superiore delle missioni, il quale avea dal Pontefice il potere di amministrare la Cresima.

(LA VOLONTA' DEI GESUITI ERA LA SOLA REGOLA DIMIGERE LE COLONIE.) Non sussistevano per dirigere le suddette colonie nè leggi civili, nè criminali: la sola regola era la volonià de' Gesuiti. Di fatto benchè ciascuna avesse un Indiano per corregidor, alcadi e regidori (uffiziali municipali) i quali formavano un corpo civico come nelle co-

lonie Spagnuole, niuno d'essi esercitava veruna sorte di giurisdizione, ed essi erano unicamente gli stromenti passivi del curato per fare eseguire le sue volontà anche nella parte criminale: poiché gli Indiani governati dai Gesuiti non furono citati giammai nè avanti ai tribunali regii, nè ad alcun giudice ordinario.

OBBLIGAVANO GLI INDIANI A LAVORARE PER LA COMUNITA' EC.) Essi obbligavano gli Indiani d'ogni sesso ed età a lavorare per la comunità senza permettere a nessuno di occuparsi per se stesso. Tutti doveano obbedire agli ordini del curato, che faceva versare ne'magazzini le produzioni de' lavori . ed aveva l'incarico di nudrire e vestire tutta la popolazione. Da ciò si comprende che i Gesuiti erano i padroni assoluti di ogni cosa, che potevano disporre dall' eccedente de' beni dell'intera comunità. mentre rignardandosi indistintamente come eguali tutti gli Indiani, ed incapaci di qualunque privata proprietà, veniva tolto ad essi qual siasi motivo di emulazione o di stimolo ad esercitare il proprio ingegno, e la propria ragione; giacchè il più abile uomo virtuoso ed attivo non sarebbe stato meglio nudrito o vestito degli altri; ogni godimento della vita era ai medesimi sconosciuto. I Gesuiti riuscirono a far credere essere questo l'unico governo confacente alla felicità degli Indiani, i quali, dicevano essi, simili ai fanciulli erano incapaci di regolarsi da se stessi.

(SE TATE GOVERNO MERITA LODE.) Tale sistema di governo sembrò in Europa degno di si grandi encomii, che poco mancò non s'invidiasse la bella sorte di questi Indiàni. Si fosse almeno fatta la rificssione che i medesimi nello stato selvaggio sapevano nudire le loro famiglie, e che quelli stessi

i quali furono sottomessi nel Paraguay vivevano un secolo prima nello stato di libertà senza conoscere questa felice comunanza di beni, senza aver di uono della direzione di nessuno, o di essere eccitati o costretti alla fatica, e senza guarda magazzini o distributori de' loro raccolti; e che la cosa continuò per tal modo anche quando dovettero sopportare l'aggravio delle commende, che gli spogliava della sesta parte delle produzioni annue delle loro faticne. Sembra pertanto evidente che non erano essi tanto fanciulli, quanto si volevano supporre; ma quand'anche ciò fosse stato vero, se l' esperienza di più di un secolo e mezzo non era bastata a correggere si fatta loro imbecillità non doveva forse dedursi una di queste due conseguenze: o che il governo de' Gesuiti era contrario all' incivilimento dei medesimi, o che non ci era un proposito di tenerli schiavi per liberarli da uno stato d'infanzia inerente alla stessa loro natura?

(MOTIVI CHE INDUSSERO I GESUITI A FAR MET-TERE SUL PIEDE MEDESIMO LE COLONIE ANTICHE. Quello che si sa si è questo, che considerando i Gesuiti come le colonie di Loreto, Sant' Ignazio-Miri, Santa-Maria di Fe, Santiago ec. reggevansi ancora in commende, e lasciavasi una certa libertà e il diritto di proprieta agli Indiani che le componevano, e più di tutto la facoltà del reclamo ai Governatori che le visitavano ogni anno; temendo che il confronto rove-ciasse una volta o l'altra le loro mire o ambiziose od avare, deliberarono di torle di mezzo. Si posero dunque ad esagerare le scostumatezze de' commendatori, e li dipinsero dappertutto come avari e crudeli; fecero credere ch' essi imponessero agli Indiani fatiche insopportabili, e soprattutto che per la raccolta dell'erba

del Paragnay avessero esterminate centinaja di migliaja di coloni. Ond' è che pel favore che godevano alla Corte, a cui non poteva giugnere la voce dei calunniati commendatori (1) che erano modesti ed oscuri abitatori del Paraguay, e meno quella degli Indiani, i Gesuiti ottennero la soppressione delle commende Fu questo per essi uno de' maggiori trionfi. Da quell' epoca, indipendenti già rispetto ai Vescovi, si assicurarouo l'indipendenza anche rispetto al governo per mezzo di una transazione; per la quale assumendo in se le spese. che dianzi erano a carico del tesoro, furono esenti dai tributi e dalle decime che avrebbero dovuto

pagare pe' loro coloni.

COME SI RENDETTERO INDIPENDENTI DA OGNI AUTORITA'. ) Aveano già troncata ogni corrispondenza tra questi e gli Spagnuoli; poichè i loro coloni null' aveano di che potere far traffico. Di quanto le loro colonie producevano in cera, tabacco, cuojo, cotoni greggi e filati, erba del Paraguay e in ogni altra derrata, facevano il commercio all'ingrosso essi soli mediante spedizioni periodiche a Buenos-Ayres sopra bastimenti loro proprii; e di la traevano vasi ed ornamenti per le loro chiese, ch'erano invero le più ricche e magnifiche del Paraguay, e ferro ed armi e artiglieria. Il di più del valore de'loro generi veniva messo a disposizione della società sulle piazze d'Europa. Cento mila persone che lavoravano per essi tutto l'anno, e il cui mantenimento miserabile non giungeva a costare

<sup>(1)</sup> I motivi allegati dai Gesuiti erano positive calunnie. Sussisteva, egli è vero, nel Paraguay molta liceuza in fatto di donne; ma non vi fu nè può mai esservi nessun altro dei vizii da essi imputati ai commendatori ec. V. Azara Viaggi. cap. 13.

il guadagno del travaglio di cinque mila, potevano per avventura tener vivo pe Gesuiti un fondo atto a tutte l'imprese, che diedero loro etanti settarii e tanta potenza.

( PRECAUZIONI PER SOTTRARRE I LORO COLONI DALLA VISTA DI TUTTI.) Ma non contenti di tutte le esposte misure onde isolare le loro colonie dal rimanente del mondo, i Gesuiti vollero con mezzi positivi stabilirne delle più certe. Fu allora che chiusero ogni adito alle loro colonie facendo scavare ai confini profonde fosse guernite di forti palizzate, e metter porte agli ingressi di necessario passaggio, munendoli di sharre e catenacci; ed aggiunger guardie e sentinelle, che niuno avessero a lasciare o entrare od uscire, se non fosse munito di un ordine in iscritto. Contraddistinsero inoltre i limiti del territorio di ogni colonia, non già con segni posti ai confini, ma con altre fosse, e pa- . lizzate e porte, e con guardie che invigilassero perchè nissuno degli Indiani potesse passare da una colonia all'altra. Ed allo stesso oggetto vietarono l' andare a cavallo a tutti fuorche a que' pochi Indiani ch' erano incaricati dei loro ordini, E portarono la finezza al segno di far serrare intorno perfino i pascoli de' loro armenti. Padroni di tanti Indiani e dell'opera de'medesimi fu loro facile lo eseguire tanti lavori.

(Sospetti nati da cit.) Disposizioni così serie e così positive, i cannoni che i Gesuiti si procurarono, gli armenti che fecero, dicean essi, per difendersi dai selvaggi, diedero sospetto a taluni, che miniere prezione sussistessero nel territorio occupato dagli Indiani: altri pensarono che i Gesuiti aspirassero a formare un imperio indipendente. Aumentarono i sospetti allorquando non contenti

di ricusare l'ingresso della colonia agli Spagnnoli, perchè, dicevan essi, ne temevano la corruttela a danno dell'innocenza de'loro neofiti, tenevano talvolta la condotta medesima con alcuni Governatori, i quali, a norma degli ordini ricevuti dalla Corte, ivi recavansi per rettificare i catasti: ed era certamente un'ingiuria alla dignità di tal magistrato, ogni pretesto ch'essi allegassero; ma ingiuria poi inescussabile fu reputata quella di non voler aprire le iporte al Vescovo che intendesse visitare le loro chiese. A non rendere però il rifiuto troppo scandaloso per la sua generalità eccettuarono da tale misura pochi Governatori, e Vescovi ben affezionati, e delle informazioni favorevoli de'quali si tenevano sicuri.

OUAL GIUDIZIO FORMARNE. Per vero dire non sussistevano miniere in queste colonie, e tale era la debolezza degli abitatori, ch' essi erano incapaci di sostenere la propria indipendenza anche contro il picciolo numero di Spagauoli che trovavansi al Paraguay; ma non si sa se i Gesniti, e quelli principalmente dell' Europa avessero il sentimento di una tale debolezza, perchè in questo genere di cose il coraggio e l'amor proprio fanno sovente illusione. Per conseguenza rimane tuttavia fra i problemi, se essi volessero rendersi indipendenti o po. Poichè se da una parte tutte le loro operazioni tendevano per modo a questa indipendenza, che non si saprebbe saputo assegnare altro oggetto alle medesime, per l'altra poi la fralezza de' coloni Indiani era in contraddizione con questo divisamento. Ciò havvi di sicuro, che i Gesuiti nulla ommisero per incoraggiare ed agguerrire questi loro subalterni: tutte le feste si riducevano a lezioni di scherma, e con tale riserva che non vi volevano nemmeno presenti le donne.

Chagle

Non tutti i Gesuiti d' Europa sapevano quello che si faceva dai loro confratelli d'America, nè d'altronde tutti approvarono la condotta di questi ultimi tenuta verso gli Indiani. Fra le carte ritrovate posteriormente all'espulsione de'Gesuiti trovossi una lettera del Padre Rabago, che diceva ai suoi compagni « che le querele portate contro essi alla Corte si moltiplicavano tanto e divenivano così gravi e sfavorevoli, ch' era a lui impossibile di rattenerne l'effetto, benchè arbitro interamente del cuore del Re, di cui egli era il confessore ». Termina la lettera col persuaderli ad un accomodamento qualsiasi, e a qual si voglia costo colla parte secolare del Paraguay, e col dichiararsi stanco, e nell' impossibilità di proteggerli per l'avvenire.

( SOSPETTI E PERPLESSITA' DELLA CORTE DI SPA-GNA. ) Comunque siasi la cosa, la Corte di Spagna concepi violenti sospetti contro i Gesuiti, osservando sopra tutto ch'essi erano nella maggiorità Inglesi, Italiani e Tedeschi, e che lo scarso numero de' Missionarii Gesuiti originarii della Spagna non vi aveva nè potere nè parte principale : temette per altro la Corte di compromettere la propria autorità col prendere un partito rigoroso e decisivo, non fidandosi abbastanza nella forza delle sue truppe, o non fidandosi piuttosto de comandanti, i quali potevano dall'oro o dal proselitismo essere traviati. Cominciò quindi dallo sperimentare la via delle negoziazioni : rappresentò ai Gesuiti, che al termine di un secolo e mezzo era finalmente giunto il tempo di dare la libertà agli Indiani, affinchè potessero agire da se medesimi negli affari loro, trattare e far commercio cogli Spagnuoli ; nè essere più tempo di tenerli chiusi come altrettanti conigli. I Gesuiti, che vedevano ove la Corte mirava, si dolsero dal canto loro dell'ingiustizia degli Spagnuoli, nè mancarono di ripetere gli antichi argomenti dedotti dall'assoluta incapacità degli Indiani a dirigersi da se medesimi.

( Essa accetta un partito puramente illuso-RIO. Con tutto ciò sentendo eglino pei primi l' assurda e scandalosa debolezza di tal pretesto e temendo di peggio, proposero a temperamento di avvezzare i coloni a poco a poco a conoscere la proprietà, dando loro alcuni piccioli poderi da coltivare per due giorni la settimana, lasciandone a libera loro disposizione quanto n'avessero tratto. La Corte che non conosceva a fondo lo stato vero delle cose, e che per ciò pon vedeva l' inutilità di tal misura, credette di aver messo un riparo agli inconvenienti che l'aveano colpita, e di preparare con sicurezza lo scioglimento del governo Gesnitico. Forse anche più facilmente essa allora si calmò, avendo saputo, che durante un certo mal umore tra essa e quella di Portogallo, i coloni de' Gesuiti Spagnuoli più vicini al Brasile aveano fatto una sorda guerra ai confinanti: nel che le piacque notare più l'attaccamento che con ciò le mostravano, che la probabilità di vederne un giorno rivolta la forza contro se stessa. Ma proseguendo il discorso di ciò che riguarda lo stato degli Indiani Gesuitici dopo l'accennato partito preso a riguardo loro, dobbiamo dire per nulla essere giovato a quei miserabili l'avere in proprio generi da vendere, dappoiche non aveano chi li comprasse. Non mutavano dunque di condizione, e i Gesuiti chiudevano ne' magazzini anche ciò, che gli individui si erano procacciato in particolare, senza renderne loro più alcun conto; ed era questo un guadagno

di più che facevano. Gli Indiani rimasero in questa situazione fiuo all'epoca, in cui i Gesuti uscirone dalle colonie; il che segui nel 1768.

(É TRADITA NEL GOVERNO DELLE COLONIB AN-CHE DA QUELLI CHE IN ESSESUCCEDETTERO AI GESUITI.) La corte di Spagna, anche dopo cacciati i Gesuiti dal Paraguay, ebbe a vedersi tradita nelle sue migliori speranze. Due frati Domenicani o Francescani furono messi alla cura d'ogni colonia per le cose di religione; e vi fu messo un amministratore per dirigere gli affari della comunità; perciocchè nulla si mutò nella sostanza del governo delle colonie, il quale propriamente parlando non fece che passare da una mano all'altra; colla differenza per altro, che i Gesuiti usi a riguardarle come particolari loro proprietà, le amavano, e lungi dal distruggerle ne cercavano ogni miglioramento: ma i capi ed amministratori succeduti a questi religiosi non videro negli stabilimenti medesimi che possessori temporarii, e pensarono a godere dell'istante.

(EFFETTI DEL REGGIMENTO DE GESUITI E DI QUELLI BEI LORO SUCCESSOAL.) Perciò gli Indiani (1) sono ora peggio nudriti e vestiti che nel passato, e più sopraccaricati di fatica. Il tesoro regio nulla riscuote, come nulla ha mai riscosso nè da queste colonie, nè da quelle formate dai Governatori. Unicamente non è da dissimularsi che dopo la partenza de Gesuiti alcuni Indiani hanno fatto qualche progresso nell' incivilimento, e godono di qualche maggior contodo della vita, dovuto al commercio, agli armenti e piccioli poderi che loro è permesso di possedere in privato: generalmente essi vestono ora alla Spagnuola: ma poichè la cura della to-

<sup>(1)</sup> V. Azara cap. 13.

talità è più negletta di quello che lo fosse dai Gesuiti, la metà delle colonie e deserta, e gli Iudiani liberi si estendono da per tutto frammi-

schiandosi cogli Spagnuoli.

(LAVORL) Non li costringevano a lavorare più della metà della giornata, e lo stesso lavoro aveva un' apparenza di festa, perchè quando i lavoratori si recavano ai campi, ciò si eseguiva sempre processionalmente con accompagnamento idi musica, e portando sopra una barella la statua della Vergine, o di un Santo Protettore, che durante il lavoro depositavasi devotamente in una specie di cappella

che vi si ergea con frasche.

(Manifatture.) Erano esclusivamente incari-cati de'lavori da eseguirsi coll'ago i musici, i sagrestani, i coristi. I' unico lavoro delle doune consisteva nella filatura del cotone. Le tele fabbricate dalle Iodiane, tranne quella parte che si consumava pel vestire della colonia, si vendevano nelle città Spagnuole, ove venivano trasportate al pari del cotone, del tabacco, de' legumi secchi e dell'erba del Paraguay. Il detto trasporto veniva eseguito sui fuuni, mediante barche che appartenevano ai Ge-

suiti: gli Indiani ricevevano invece de' generi esportati, mercanzie delle quali aveano d'uopo.

(FESTE EC. ) Solevano poi i Gesuiti ricreare i proprii neofiti con balli, con toraci, con feste; e tanto agli attori per gli spettacoli che si davano, quanto agli uffiziali municipali per le comparse pubbliche, distribuivansi abiti de più sfarzosi e ricchi che si lavorassero in Europa, d'onde a tal fine si facevano venire. I Gesuiti intendevano ben l'arte di colpire i sensi degli Indiani. Il curato o sia rettore della colonia non facevasi mai vedere che dai pochi, i quali a motivo dell'amministrazione dovevano trattare con lui. Il vicecurato stesso non entrava mai per qualunque caso nelle abitazioni degli Indiani, e quando occorreva amministrar sagramenti a qualche ammalato, era in vicinanza del collegio un luogo, ove l'aminalato trasportavasi, e il Gesuita scendeva colà recandovisi in lettiga. Nella chiesa però si facevano entrambi vedere con tutto l'apparato e possibile ostentazione, vestiti d'abiti superbi, e seguiti da numeroso accompagnamento di sagrestani, di coristi, di musici, tutti coperti di sontuosi vestiti. La chiesa della colonia era non solo uno de' più splendidi edifizii del Paraguay, ma era doviziosa di magnifici altari, di sculture, inderature ed altri preziosi ornamenti,

Era poi per dar maggior importanza a se stessi.

che tenevano essi nel più basso stato di povertà
e d'ignoranza i loro coloni? Veramente sarenmo
tentati di crederlo. Dopo che si poterono conoscere
le missioni loro, s'incominciò ad avere giusta ragione di pensare che i Gesuiti avessero abusato del-

la pubblica confidenza.

( SE CLI INDIANI PACESSERO DEI PROGRESSI NELLE SCIENZE E NELLE ARTI.) Quanto ai progressi degli Indiani, dice Azara, da tutto quello che ho oservato e verificato nel visitare le loro colonie, si riducevano questi a ben poca cosa. Nissuno de' loro Indiani intendeva la lingua Spagnuola: nissuno imparava elemento alcuno di scienza. Sanevano leggere e scrivere que' pochi soli, ch' erano indispensabili per tenere i libri de' conti: e per riguardo alle arti non fabbricavano del cotone, di cui facevasi ampio ricolto nelle colonie, che una rozzissima tela da schiavi, che serviva pel loro vestito. Pareva che i Gesuiti avessero timore d'instruirli troppo; perciocchè quantunque facessero venire d' Europa de' loro confratelli ad insegnare le arti del fabbro-ferrajo, dell' orefice, e la pittura e la musica, tenevano si indietro i coloni da essi destinati ad apprenderle, che non ne avevano mai che una assai imperfetta pratica,

( LORO VESTI ED ABITAZIONI. ) Ecco in poche parole come i Gesuiti vestissero ed alloggiassero i loro Indiani. L'abito degli uomini consisteva in una camicia, in calzoni, in un poncho della grossa tela sovra accennata, e in un berretto di cotone; nissuno andava calzato. Le donne tutte, senza eccezione, non avevano per vestito se non una camicia senza maniche, stretta ai fianchi, con una cintura poco atta a riparare che non si vedesse come fossero fatte, Gli uomini aveano i capelli tagliati: le donne li aveano lunghi, ma portavano la coda fasciata come quella de' soldati, cui scioglievano entrando in chiesa, standosi del rimanente a testa scoperta. Tutti abitavano insieme entro un lungo camerone, dove assai tardi si era pensato a fare de' tramezzi di tre in tre tese, e in ogni separazione dormiva una famiglia, ma sprovveduta affatto di letti e di suppellettili.

( QUALE COGNIZIONE AVESSERO DELLA RELIGIO-NR. ) I frati succeduti ai Gesuiti hanno detto che gli Indiani avuti in cura da questi per quasi due secoli poco assai conoscevano di religione. Parecchi si sono sdegnati di una relazione creduta ispirata da antiche gare, e da rivalità di mestiere. Quello che si ha di certo e indipendentemente dalle relazioni di que' frati, è che ogni colono era battezzato, e sapeva l'orazione domenicale, e i precetti del decalogo; e che i ragazzi d'ambi i sessi andavano ogni giorno insieme innanzi alla porta della chiesa a ripetere l'una e gli altri. Ma qual cognizione avessero delle cose di religione gli adulti, può facilmente congetturarsi dal seguente racconto. « Mi è stato perfino assicurato, così Azara, che al sopraggiugnere della Pasqua, un Indiano chiamato Mayor, andava dal vice curato un giorno prima, domandandogli quanti Indiani avesse intenzione di confessare il di seguente. Quando il vicecurato n' avea indicato il numero, quell' officiale raccoglieva i primi Indiani che incontrava e li conduceva alla chiesa. Mentre uno di costoro confessavasi, gli altri aspettavano alfa porta; e al momento che usciva gli erano tutti addosso chiedendogli e di quali peccati si fosse confessato e di che umore fosse il padre in quel giorno. S'egli diceva di essersi confessato di violazione del sesto precetto, e il padre essere andato in gran collera, si accordavano tutti di accusarsi piuttosto di aver rubato una vacca o un pollo, giudicando essi che avendo il vice-curato espressa tutta la sua collera sul primo peccato, sarebbe stato placido sugli altri. Ad onta di tanta ignoranza è ammirabile la gravità e decenza del contegno, che i predetti coloni serbano stando in chiesa; il che è, cred'io, attri-

bnibile al carattere nazionale serio, taciturno e tranquillo ». Non è del proposito nostro investigare se meglio abbiano operato i nuovi pastori, i cui istituti non furono mai accagionati d' aver fatto della religione uno strumento di politica, siccome ne furono seriamente e in più modi accagionati i Gesuiti. E daremo fine a tale materia col manifestare le nostre maraviglie nel vedere che Malte-Brun nella sua Geografia Universale lib. 109, inclini ad abbellire i suddetti stabilimenti Gesuitici, la cui perdita, egli dice, sarà pianta dalla religione, dalla storia, dalla geografia: e che se gli indigeni dall' espulsione de' Gesuiti in appresso continuano a incivilirsi, se godono di qualche agiatezza, se vestono alla Spagnuola, se acquistano qualche pezzo di terra, debbasi riconoscere in questi fatti il frutto di quell'albero magnifico che una cieca politica svelse si ma non pote sradicare del tutto.

(Buenos Ayres.) Il governo di Buenos-Ayres propriamente detto contiene oltre la picciola città di Santa-Fè; la capitale di tutto il vice-reame.

(Citta.'.) La città di Buenos-Ayres residenza di un vice-rè e di un vescovo, sede di un'ndienza e di varii pubblici stabilimenti, venne fondata l'anno 1535, in mezzo ad una pianura, sulla spiaggia del fiume della Plata a 70 leghe dalla sua foce. Le strade larghe e dritte mon sono tutte selciate. Il porto è assai esposto ai venti, e quiadi le navi, onde non cadere sui banchi di sabbia, fermansi a tre leghe di distanza. Quelle di media grandezza entrano in un picciol fiume lungo e streto, chiamato Ruscello di Buenos-Ayres, ove trovansi tutta la sicurezza e tutti i comodi possibili onde scaricare le merci e carenare anche i bastimenti; ma bisogna che il vento faccia montar l'ac-

qua oltre il livello ordinario, perchè possano passare sopra alla sbarra che sta alla sua foce. La cattedrale è fabbricata di recente, e vi sussistono inoltre cinque parrocchie, due conventi di monache, quattro di religiosi, uno spedale per gli uomini, un altro per le donne, un ospizio pe' fanciulli esposti, un altro per le orfane. Havvi un commissario dell' inquisizione, ed un collegio ove s' insegnano le scienze. Il vice-rè risede in un forte che guarda sul fiume e sulla città. Vedi la Tavola 5 n. 2. Buenos-Ayres è centro di tutto il commercio delle provincie del Perù colla Spagna. Le merci vi giungono dall'antico continente: quelle destinate per l'interno sono trasportate da carrette tratte da buoi. I conduttori vanno in carovane, onde potersi difendere contra gli indigeni indipendenti. La popolazione è al di d'oggi valutata 4om. anime secondo Azara, e Gom, secondo Malte-Brun. Regna colà maggior libertà nelle idee di quel che nella maggior parte delle città Spagnuole. I Creoli hanno una decisa avversione per gli Europei e pel governo Spagnuolo, avversione però che è men forte tra gli abitatori della campagna. Gli nomini sono in generale allevati con molta negligenza, ma si vanta l'amabilità delle femmine.

(Caroll Di Burnos-Avars.) Più recenti vorizie sugli abitatori di Burnos-Ayres abbiamo in un viaggio dalla detta città a Santiago di Chili fatto nel 1817 dal signor Provost giudice degli Stati-Uniti, e loro commissario nell'America meridionale (1).

(LURO MODERNE COSTUMANZE. ) Appena, dice

<sup>(</sup>t) V. Nouvelles Annales des Voyages etc. Paris. 1820, 19mo IV. pari, II. pag. 335.

il detto viaggiatore, che io era giunto a Buenos-Ayres per soggiornarvi, tutti i Creoli di distinzione mi fecero visita, m' invitarono a casa loro, e mi colmarono di gentilezze. Essi mi parvero di carattere dolce, amabile, allegro ed inclinato ai divertimenti. Si radunano frequentemente gli uni in casa degli altri per passarvi la sera giuocando aile carte, ed a suonare e ballare.

(ADUNANZE.) Dotati di uno spirito vieo e di un' ardente immaginazione, senza però avere alcun oggetto degno di eccitarli e d' interessarli, passano il loro tempo ne' giuochi de' dadi e delle carte. Le donne sono vivissime e ben fatte, amano assai la conversazione e la sostengono con infinita piacevolezza: ne ho vedute poche regolarmente belle, ma hanno occhi neri e brillanti, una fisonomia molto espressiva; sono spiritose ed animate dal desiderio d' istruirsi: hanno un gusto inuato per la musica, suonano molti strumenti, cantano a meraviglia e danzano con grazia.

(DIVERTIMENTI.) Regna nelle loro adunanze dette tertulias un'aria di giovialità, e d'allegria che le rende estremamente piacevoli, s'acconciano elegantemente, e seguono la moda di Francar. Le loro danze che sono graziose sviluppano la loro persona con singolare vantaggio: ballano a due a due come nelle contraddanze Inglesi: la coppia si avanza formando colle sue braccia un gruppo con un'altra coppia, poco a presso come nell'Alemanda: la misura è lenta e la figura complicatissima. Quando tutti i ballerini sono così in ordine formano gruppi mobili, le cui attitudini variate producono un piacevolissimo effetto. Amano altresi il minuetto, che è ballato dalle persone d'ogni età. I principali rinfreschi che si presentano in queste

America Cy Cioop

adunanze, consistono in confetture, in acque e mate ed infusione d'erba del Paraguay.

( CARNOVALE. ) Il carnovale era cominciato, e vi si celebravano dei divertimenti eguali a quelli di Spagua. Fui bagnato d'acqua d'odore nel teatro che è picciolo e mal construtto: lo fui parimente : nell'andare alla piazza ove si davano i combattimenti de' tori: le strade erano piene di donne, le une sulle porté od alle finestre, le altre sugli azotcas o tetti piani, tutte armate di bacini pieni d'aqua e di globetti di cera pieni d'acqua d'odore Vedendo che non ci era maniera d'evitarle , mi munii di globetti simili, e difendendomi alla meglio, passai queste linee pericolose, assalito per ogni dove, e giunsi tutto molle all' Anfiteatro dei tori. Fui condotto nel palco del cabildo, magistrato, e rimasi sorpreso alla magnificenza di quella scena, che consisteva in un vasto recinto circolare circondato da sedie, le une disposte sopra le altre e guernite di spettatori vestiti con molta eleganza; al di sopra di queste sedie era un ordine di palchi destinati alle persone di alto grado; un distaccamento di soldati circondava il cabildo, inpanzi del quale stava un corpo di musica militare. Le frequenti rappresentazioni di questo sanguinoso spettacolo addimesticano il popolo alla strage, e contribuiscono ad accrescere le inclinazioni funeste degli uomini feroci.

(GOVERNO.) L'amministrazione della giustizia era singolarmente rilassata a Buenos-Ayres. Commettevansi ogni di impunemente atroci delitti: gli assassinii erano frequenti; tutte le mattine venivano esposti davanti al palazzo del cabildo i cadaveri delle persone uccise, perche potessero esser conoscinti dai loro amici, o perchè con caritatevoli, doni si potessero far le spese del loro funerale.

1 de la constante de la consta

(DIFFIDENZA ED ASTUZIA DE CREOLE. ) Benchè io fossi continuamente fra i Creoli, pure ho dovuto accorgermi ch' era assai difficile e direi quasi impossibile l'ottenere da essi notizie soddisfacenti sul loro paese; poichè temendo sempre di compromettersi non davano mai risposte dirette alle mie domande; e, supponendo essi qualche motivo che non potevano scoprire, cercavan sempre d'illudermi oppure non mi davano che inesatte relazioni. Questo carattere distintivo de' Creoli è l'effetto di una lunga oppressione, ed è giustamente indicato colla parola Spagnuola malicia. I Creoli congiungono ad uno spirito assai penetrante questa disposizione che è portata al più alto grado: essi vedono un disegno premeditato nelle azioni più semplici: il timore d'essere ingannati dagli altri fa che s' ingannano essi medesimi; e per un eccesso d' artifizio, tradiscono continuamente la verità. Tale inclinazione però ha ceduto allo spirito di parte. Io non ho potuto giugnere a vincere una sola volta il caratter dei Creoli prima d'essere conosciuto particolarmente da Don \*\*\*, uomo che non era attaccato ad alcuna parte. Egli mi procurò con tutta la premura notizie esatte sul suo paese, sull' andamento della rivoluzione e sui diversi partiti. Prima della rivoluzione la galanteria e il giuoco occupavano esclusivamente lo spirito de'Creoli, sviluppavano le loro passioni, eccitavano la loro attività: ora le cose hanno cangiato d'assai.

(Popolo sc.) La condizione del Popolo è generalmente felice; il prezzo della mano d'opera è altissimo nella capitale, e la proprietà è molto divisa nella campagna. La classe degli agricoltori è composta o di piccioli proprietarii, o di affittajuoli che tengono le terre a dolci condizioni e ad un

prezzo moderato.

( COSTUMB DEGLI AGRICOLTORI. ) Quasi tutti gli indigeni convertiti, più della metà degli abitatori del Paraguay, quelli delle rive del fiume Plata e della città si occupano d'agricoltura; ma siccome è mestiere assal faticoso, non è seguito che da coloro i quali non hanno modi bastanti per esercitare il commercio ed acquistare terreni e bestiami per farsi pastori, come pure da quei lavoranti a giornata che non possono trovar padrone a cui custodire il bestiame. Le abitazioni degli agricoltori Spagnuoli, posti fra le terre lavorate e piuttosto lontane l'una dall'altra, non sono generalmente che trabbacche o picciole capanne e basse, coperte di paglia. Le mura son formate con pali confitti in terra verticalmente l'uno presso all'altro, e gli intervalli sono pieni di calcina e di terra.

(PASTORI ŚPAGNUOLI.) Gli agricoltori vincono di molto i pastori pel loro carattere morale, per la civittà e per la foggia di vesire. La vita pastorale ridusse quasi allo stato selvaggio quegli Spagnuoli che l'abbracciarono; e questi sono in gran numero, perciocchè non si tratta meno che della custodia di dodici milioni di vacche, di tre milioni di cavalli e di una grande quantità di pecore: della qual somma al Paraguay non appartiene che la sesta parte, e tutto il rimanente è

proprio dei paese della Plata.

(ANIMALÍ DOMESTICI E SELVATICI!) E qui parlasi unicamente di armenti domestici, perciocchè di hanno altresì nel paese due milioni e più di vacche selvaggie, e vi s' incontrano a miglioja, i cavalli selvatici. Or quella quantità di animali domestici componesi di tante partite o mandre di privati; ed ogni possidente d'una o di più d'esse al suo pascolo proprio. Quello di una superficie di cinque leghe quadrate a Buenos-Ayres tiensi per poco considerabile; e al Paraguay per cosa ordinaria.

(USI E COSTUMI DE' PASTORI E LORO ABITA-ZIONI.) Nell'interno di questo spazio sta l'abitazione de' pastori, abitazione che non ha nè uscii, nè chiusure di finestre, stendendovisi invece contro l'aria fresca della notte alcune pelli di vacche. Il capo per ordinario ha moglie; i garzoni sono celibi, a meno che non siano o negri o nutlatti o Indiani Cattoliei disertati dalle loro borgate, i quali comunemente sono ammogliati. Le mogli e le figlie loro servono assai spesso a consolare i celibi poichè cercare tra questa gente continenza e buon costume sarebbe cosa vana.

(Occupazioni.) Ne costoro usano poi, come in Europa, accompagnare al pascolo i loro animali. Una volta sola per settimana escono a cavallo seguitati da' cani, e a gran galoppo scorrono urlando per l'estensione del pascolo. A quegli urli le vacche sparse per la pianura si mettono a correre, e radunansi tutte in un ampio steccato, ove vengono tratteunte alcun tempo, e poi di nuovo si rimandano al pascolo. E questa cosa si fa per non dar loro il vizio di allontanarsi dalle terre del padrone. Lo stesso si fa coi cavalli. Nel rimanente della settimana i pastori attendono a castrare e a domare gli animali, e, terminate queste cure, vivono in perfetto ozio.

(RELIGIONE.) Lontane l'una dall'altra le loro altrazioni le quattro, le dieci, e talora le trenta e le quaranta lleghe, e rare essendo in quelle solitudini immense le chiese, poche volte essi vauno alla messa; e in quanto al battesimo de'figli, o li battezzano essi medesimi, se sanno pur farlo, o indugiano a farli battezzare il di che questi prendo-

no moglie, giacchè a cagione del matrimonio vi sono costretti. Se alcuna volta vanno a messa , vi assistono fuori di chiesa, e stando a cavallo; ed una parte più cospicua di loro religione consiste in desiderare ardentemente d'essere sepolti in terra santa; nè i parenti ed amici trascurano mai di rendere questo pio officio ai morti. Ma siccome per lo più sono lontanissimi dalle chiese, lasciano infracidire ne' campi i cadaveri, coprendogli di pietre o di frasche: indi ove sieno bene spolpati, ne raccolgono l'ossa e le portano poi al prete onde le seppellisca. Il più solenne mortorio che posson fare, si è che ove la chiesa non sia più lontana di venti miglia, vestono il cadavere de'suoi abiti, lo pongono a cavallo, sostenendolo con due bastoni incrociati, così che a vederlo par vivo; e di tal modo lo portano alla chiesa.

(CIBI. ) Essi non conoscono altro cibo che la carne di vacca; perciò i contorni delle loro abitazioni sono pieni d'ossa: nè delle vacche mangiano che le coste, la parte di mezzo della coscia e la ventresca, e gettano via il rimanente: onde poi tutti i luoghi vicini mandano nn pessimo odore, e una infinità d'insetti d'ogni sorta e di uccelli carnivori vi corrono alla preda. Cio è particulare specialmente nel paese della Plata, ove gli armenti sono, come si è detto, assai copiosi Nel Paraguay si fa più economia della carne, perciocche quella che non si consuma tosto tagliasi in tante strisce grosse un dito, e si fa seccare per mangiarla di poi. Non mangiano altro che arrosto di carne e sale. Si nettano la bocca colla schiena del coltelio, e le dita fregandole sugli stivali o sulle gambe: bevono solo dopo aver mangiato: deridono gli Europei che mangiano legumi e insalata, e hanno somma avversione all' olio.

(ABITI.) Il vestito de' capi-pastori, che sono i padroni degli armenti, consiste in una giubba. in una camicinola, in un pajo di calzoni, in un pajo di mutande bianche, in un pajo di calzari, in un cappello e in an poncho, ossia un pezzo di stoffa di lana o di cotone fabbricato nella provincia di Tucuman largo sette palmi, lungo dodici, che ha un'apertura nel mezzo, per ove passa la testa di chi lo vuole portare. I garzoni non hanno che un pezzo di pannolano ben grosso, che si attaccano alle reni con una corda : molti mancano anche di camicia; ma tutti hanno cappello ed un poncho, e fannosi una specie di mezzi stivaletti colla pelle delle zampe di poledro. Ordinariamente portano lunghissima la barba; e quando vogliono tagliarsela, il fanno da se col loro coltello. Le donne vanno a piedi nudi, coperte di una camicia senza maniche, e stretta ai lombi con una coreggia. Quelle che non hanno da cambiarla, vanno a lavarla, la stendono al sole, ed asciutta che sia la rimettono e tornano a casa. Esse in generale nè filano nè cuciono: tutte le loro faccende consistono nello scopare la casa, nel preparare il fuoco per arrostire la carne, e l'acqua per mettere in fusione l'erba del Paragnav. Le mogli dei capi-pastori sono vestite un po'meglio; e i garzoni nel Paraguay hanno di che cambiarsi.

di codesti pastori stanno in ottima proporzione casa di codesti pastori stanno in ottima proporzione can resto, e consistono in un secchio per trar acqua, in un corno voto che serve per bicchiere, in alcuni spiedi di legno per arrostire la carne, in una specie di brocca di rame per mettere in infusione l'erba del Paraguay. Mancando di questo vaso ed avendo bisogno di fare un brodo, servonsi del corno suddet-

to in cui pieno d'acqua mettono la carne tagliata in minutissime fette, e lo circondano di brage perchè l'acqua bolla, e la carne resti cotta. Alcuni hanno una pentola, un piatto, due scraune ed un letto alzato sopra quattro bastoni e coperto di una pelle di vacca. Altri per tutto il letto stendono una pelle di vacca in terra. Chi nun ha scranne o panca, siede sulle sue calcagne, oppure sopra il cranio di un cavallo.

ALTRE COSTUMANZE PROPRIE DEL LORO MESTIEne.) Appena un bambino ha qualche mese, il padre
od il fratello il prende fra le braccia, e sel porta a
cavallo per la campagna, e quando si mette a piangere il riporta alla madre perchè gli dia a poppare;
Si continua un tale esercizio finchè cresciuto alquanto possa stare a cavallo da se solo, e gli dan-

no da principio cavalli vecchi e quieti.

( EDUCAZIONE EC. ) In ciò consiste tutta l'educazione de'figli. Non usi questi a vedere che lagli, fiumi, deserti, e nomini nudi ed crranti che inseguono tori e bestie feroci, privi d'ogni altra idea, si accostumano ad una selvaggia indipendenza; non conoscono nè compartimenti,nè calcoli; non sanno che cosa sia decenza e pudore; uon sanno nemmeno che sia ubbidire, perchè non hanno esempio sotto gli occhi che digente la quale fa la propria volontà. E come ogni giorno s'ammazzan animali, si avvezzan a spargere il sangue senza sdegno, poichè nel deserto mancando oggetti capaci di eccitarlo, questa passion è quasi sconosciuta. Codesta razza d'uomini è robustissima e poco soggetta a malattie; massime se sono Meticci; ma stiman poco la vita. Hanno somma avversione al servizio domestico: ma niuna vanità, che può tanto sugli Spagnuoli di città, ha forza sopra essi, che non isdegnano gli officii servili ove trattisi di custodire mandre, ancorchè debban essere in compagnia di Negri, di Mulatti, d'Indiani; ed anche sotto un capo-pastore di queste classi, che dallo Spagnuolo sono altamente disprezzate. Abituati poi a vivere seguendo il solo loro capriccio non prendono affetto nè al padrone nè al luogo, ancorchè siano ben pagati e ben trattati, e, sovente l'abbandonano improvvisamente anche senza salutarlo.

(Lono ospitalita'.) Non usi a conversare, non conoscono amicizia: pure grandemente esercitano l'ospitalità: danno alloggio e cibo al viaggiatore che capita da essi, senza domandargli punto ne chi sia, nè dove vada, nè quanto tempo voglia fermarsi presso loro. Sono nondimeno proclivi assai ulla diffidenza e all'inganno; e scorgesi ciò nel ginoco delle carte, oggetto della più violenta loro passione.

(Givoco.) Giuocano seduti sulle loro calcagna, tenendo fermata sotto i piedi la briglia del loro cavallo, per timore che loro non venga rubato, e sovente han vicino il coltello o pugnale fitto in terra per essere pronti a scannare il compagno, se giuocando usasse baratteria. Vedi la Tavola 5. n. 3 Giuocano in un istante tutto ciò che posseggono e sempre a sangue freddo. I denari che non consumano nel giuoco, vengono consumati nelle gozzoviglie, le quali consistono nel dare a bere a loro spese acquavite alla compagnia che spesso si raduna nelle abitazioni de' capi pastori, in cui tiensi una specie di botteguccia di picciole bagattelle e d'acquavite. L'uso dunque è di far empire un grosso fiasco di tal liquore, e mandarlo in giro finhe sia vuoto, e di farlo riempire ancora, e farlo vnotare sin tanto che colui, che fa così il generoso, abbia un soldo in saccoccia. La buona creanza poi vuole, che non si ricusi l'invito, poichè tal cosa avrebbesi per un affronto.

372-

(Musica.) A rendere più splendido il trattamento, siccome in ognuno di questi luoghi ci è sempre pronta una chitarra, se vi ha chi sappia suonarla si mette alla prova, etra un fiasco el'altro costui canta suonando, ed è nel canto accompagnato anche dagli altri.

(Modo di Cavalcare.) Avvezzi fin da fanciulli, siccome abbiamo veduto, a cavalcare, sono cavalcatori più costanti e più svelti, che si conoscano. Sembra ch'essi non sappiano andare a piedii perciocohè non solamente non passerebbero da un lato all'altro di una strada senza essere a cavalio, ma a cavallo pescano, tiran acqua e fanno conversazione. In quanto poi alla sveltezza loro, bisognerebbe per farsene una giusta idea vederli maneggiare un cavallo, sia esso anche indomito e selvaggio: il che riesce anche più meraviglioso considerando l'incomodità degli arnesi che usano, e il mal ragionato modo con cui tengono ginocchia, gambe e punta di piede.

del cavalcare a seriorio agginngono quella ancora del cavalcare costoro agginngono quella ancora di uno squisitissimo senso in fatto di rieonoscere e distinguere anche alla distanza di mezza lega un determinato numero di cavalli, che loro si additino, anche misti a numero assai maggiore, sparsi a pascolare in una campagna. E un'altra singolare qualità hanno pur anche, la quale è di conoscere a un solo colpo d'occhio il miglior guado che s'abbia un fiume. Così in mezzo alle immense solitudini perfettamente orizzontali, nelle quali vivono, senza incontri d'alberi, di montagne, di fiumi o di strade, e senza pure il soccorso della bussola, sanno trarsi e condurre altri a lontanissimo luogo direttamente, non essendovi caso che

declinino mai con alcun giro vizioso. Tali sono i pastori Spagnuoli della Plata e del Paraguay.

(ALTEA BAZZA DI SPAGNUOLI VAGABONDI PEL DE-SERTI. ) Ma in quelle vaste pianure ci ha un'altrarazza d' uomini che pur vuole essere ricordata non tanto per un più singolare loro modo di vivere. quanto per essere dagli avvenimenti di questi ultimi tempi saliti al grado d'influire altamente nella sorte di quei paesi. Sono questi di sangue Spagnuolo anch' essi non meno de' pastori ma da un misto di vizii e fors' anche di calamità, gittati fuori affatto dal conversare umano, senza volontà di lavorare e sdegnosi d'ogni servizio, qualunque compenso s'offra loro, contenti dell'aspra vita che hanno scelta, e i più di loro quasi affatto ignudi (1). Essi non vivono che di vacche selvaggie, che cacciano per que' deserti, e rapiscono anche le donne, cui conducono all' estremità de' boschi deserti, ed alloggiano in picciole capanne all'uso de'selvaggi, vivendo poi con esse nella più tenera unione (2). Quando la loro famiglia è sprovveduta

<sup>(1)</sup> a Ne ho incontrati diversi, (così Azara op. cit. cap. 15) e quando he domandato loro se volevano venire al mio servigio per aver cura dei miei cavalli, o per qualsisia altro oggetto, mi hanno ruposto col maggior sangue freddo: lo pue vado in traccia di qualcuno che mi voglia servire: volete voi farlo? — Hai tu da pagarmi! to rispondeva, e l'altro nemmeno un quattrino; ma voleva io vedere se per sorte aveste avuto genio di servirmi gratultamente v.

<sup>(2) «</sup> Mi è occorso (idem, ibid.) di scoprire ed arrestare molti di queste Idaiani, e di trovare aneora le donne da essi rapite. Una di queste Spagnuole, giovine e bella, e che di dicci anni conviveva con tale specie di gente, non voleva ritornarsene ai parenti, ed era sffitta, ch'io ve la costringessi, Mi raccontò essa che ilsuo rapitores i chiamva Cuenca, ucciso poscia da nu altro ; che il secondo provò lo stesso trattamento da un terzo, e il terzo da nu quatro, il quale

Questi sono i soldati che il Generale Artigas ha radunati sotto i suoi erranti vessilli; e questa è la sola porzione degli Spagnuoli Americani che sembri chiamata a sostenere con buon esito il partito dell' indipendenza; ma sarà l' indipendenza di una orda Tartara. Questi popoli erranti hanno interessi diversi de quegli de negozianti di Buenos Ayres, e già regna la discordia fra quelle due classi di rivoltosi. La natura però assicura il trionfo ai primi.

( PRODUZIONI DI BUENOS-AYRES. )I vegetabilie gli animali delle immense pianure che stanno intorno a Buenos-Ayres, differiscono considerabilmente da quelli del Paraguay. Il durasno frutto simile al persico, e che sembra essere non aitro che una varietà trapiantata dall' Europa, è molto abbondante; vi riesce anche il grano Europeo. L' yaguar è colà grossissimo; ma la simia, il tapiro, il caimano scompajono o divengono estremamente rari dono il 32 e 33 grado di latitudine. Il gatto de' Pampa, il quoura, nuova specie di cavia, che si vede anche nel Tucuman; la lepre vizcascia che abita a stuoli numerosi nelle tane; la lepre de' Pampa, il cui pelo serve a fabbricare morbidi tappeti; lo struzzo Magellanico che ama le piante saline e le pianure battute dal vento, sono i principali animali

fu l'ultimo suo marito. La medesima non pronunziava mai il nome del primo Cuenca, senza piangere e dirmi che quegli era il primo uomo della terra, e che sua madre doveva essere morta nel partorirlo, onde non ne nascessero altri simili a

della regione di Buenos-Ayres. Vi si trovano, oltre i buoi ed i cavalli, cani d'Europa divenuti salvatici, ed i cui stormi innumerabili son temuti

dagli abitatori della campagna.

(RECIONI NON OCCUPATE.) Al sud di Valdivia e di Buenos-Ayres sono vasti paesi abitati da picciole tribu d' indigeni la maggior parte indipendenti di fatto; ma secondo il diritto pubblico d' Europa, e secondo tutti i trattati la Spagna ne possede la sovranità. Gli Spagnuoli dopo avere scoperti que paesi compresero le coste occidentali fino allo stretto di Magellano, sotto il regno di Chili: le coste orientali sono considerate parte del vice reame della Plata. I geografi Inglesi protestano contro queste divisioni, dicendo che que paesi sono indipendenti, e che è permesso a tutte le nazioni di formarvi stabilimenti.

(.Araucania.) Abbiamo già parlato dell' isole di Chiioe e dell' arcipelago vulcanizzato dell' isole Chonos. Più al sud viene la grande penisola delle

tre montagne e quindi il golfo di Pennas.

(Taisu' niverses.) Sembra che i popoli indigeni di quella costa appartengano tutti alla razza de' Molusci, alla quale gli Spagnuoli diedero il nome di Araucanos, nome consacrato dalla poesia.

(Molusci.) I Molusci proprii abitano il fertico e ridente paese tra il fiume di Biobio e quello di Valdivia. La ubertosa qualità del terreno, le acque abbondanti e salubri, un clima temperato corrono a rendere quella regione almeno eguulea la le più belle parti del 'Chili propriamente detto.

(Cunsci, Hullisci.) I Cunsci dimorano da Valdivia al golfo di Guayateca. Gli Huilisci abitano dall'arcipelago di Chonos fin verso il golfo di Pennas: secondo qualche relazione spingono le loro scorrerie fin verso l'ingresso dello stretto di Magellano. Queste due tribù sono alleste de' Molusci proprii. La statura di que' popoli è grande nella parte montuosa, e media verso le coste: i loro lineamenti sono piuttosto regolari, e non molto bruna la loro tinta; si frammischiarono molto cogli Spagnuoli, che non isdegnano di comperare da essi alcune delle loro donne. Questi popoli esercitano un po'd'agricoltura, raccolgono alcune frutta e fanno una specie di sidro; ma le loro ricchezze consistono nel bestiame: possedono una quantità di cavalli, buoi, guanachi e vigogne. I buoi ed i guanachi somministran loro un abbondante sostentamento, e la lana della vigogna serve a fabbricare i ponchi o mantelli. I cavalli, che discendono dai cavalli Spagnuoli trasformarono questi indigeni in veri Tartari (1); si riuniscono in un subito, fan viaggi di due o trecento leghe, devastano il paese nemico e si ritirano col bottino. Ma per effetto della savia condotta di Don Higgius di Vallenar, presidente del Chili, questa bellicosa nazione, che conta 10m. uomini in istato di portar l'armi, riconobbe trent'anni fa la protezione della Spagna, e comincia a gustare la tranquillità (2). Il commercio degli Spagnuoli cogli Araucani si fa sotto l'ispezione dei due Indiani che mantengono l'ordine, Parecchi di essi vanno a lavorare come giornalieri nelle possessioni Spagnuole. Anche qualche Spagnuolo si stabilisce fra gli Aracauni, ne sono rari i maritaggi fra le due

<sup>(4)</sup> La Pèrouse, tom II. pag, 67, e tom. IV. pag. 96 e seg. (2), Vandouver, tom. V. pag. 402.

nezioni. Le missioni un tempo dirette da' Gesuiti sone state riprese da' Francescani.

(COSTITUZIONE FISICA DEGLI ARAUCANI. ) Ma assai più estese relazioni di questi popoli abbiamo nel più volte citato Viagero Universal (1) dal quale noi estrarremo colla maggior possibile brevità quelle notizie che bastano a farci conoscere lo stato civile e morale de' medesimi. Gli Araucani sono generalmente robusti ben proporzionati, ed hanno un' aria marziale, benchè non abbiano una statura superiore all' ordinaria della specie umana. Il loro colore è di un bruno rosso e più chiaro di quello degli altri Americani : quelli delle tribu de' Boroani sono bianchi e biondi, hanno le forme rotonde, gli occhi un po' piccioli, ma vivi e pieni di espressione, il naso un po' camuso, la bocca ben fatta, i denti eguali e bianchi, le gambe forti e ben formate, i piedi piccioli e piatti: hanno generalmente poca barba, come i Tartari, nè si vede mai pelo sul loro corpo, attesa la grandissima cura che si danno di svellerli. Non così de'loro peri capelli, de' quali è ricca la loro testa: il più grande affronto che loro si potesse fare, sarebbe quello di tagliarii. I lineamenti delle loro donne sono più delicati, e per la maggior parte hanno una bella apparenza. Libere dalle occupazioni penose de' popoli inciviliti, non provano le infermità della vecchiaia che in età avanzata: non hanno capelli grigi che a sessanta o settant' anni, e non divengon rugose e calve che ad ottanta Conservano la vista forte, i denti belli e una buona memoria fino all' età più avanzata.

<sup>(1)</sup> V. Tableau civil et moral des Araucans, traduit de le Espagnol du. Viagero universal. Annales des Voyages etc. tom. XVI. pag. 67 e seg.

QUALITA MORALI. ) Le qualità morali corrispondono alla vantaggiosa costituzione del loro fionico; sono intrepidi, coraggiosi, arditi, prodighi della loro vita, quando si tratta del bene della loro patria: amano eccessivamente la libertà, e l'apprezzano pin di qualunque cosa: sono gelosi del loro onore, provvidi, oppitali, riconoscenti, fedeli ai trattati, generosi ed umani verso i vinti. Ma queste belle qualità vengon oscurate dai vizii inseparal·lii dalla vita quasi selvaggia, in cui si mantengono per mancanza di coltura: tali sono l'imbriachezza, l'infingardaggine, la presunzione e l'alto disprezzo che

dimostrano per tutte le altre nazioni.

( ABITI ED ORNAMENTI DEGLI UOMINI. ) Gli Araucani portano abiti corti, siccome più acconci allo stato militare che professano. Questi abiti sono di lana e consistono in una camicia, in una giubba, ed in calzoni stretti e corti cou un mantello in forma di scapulare detto ponco, aperto nel mezzo per lasciar entrare la testa, lungo e lar go bastantemente per coprire le mani e lasciar libere le braccia. La camicia, la giubba ed i calzoni sono sempre di color azzurro turchino, che è il color favorito della nazione, siccome lo è il rosso pei Tartari. I ricchi però ne hanno de' rossi, de'bianchi, degli azzurri, con righe larghe tessute con molto artifizio, in cui sono vagamente ricama:e figure di fiori e di animali d'ogni colore: i lembi sono ornati da una bella frangia. Essi non usano nè turbanti nè cappelli, ma portano intorno alla testa una fascia di lana ricamata come i diademi degli antichi Sovrani; e sogliono, allorché salutano, alzarla un poco, come in segno di rispetto. Portano altresì una cintura di lana più larga ed egualmente ben ornata. Le persone di un grado distinto portano stivali di lana e pantofole di cuojo, chiamate scelle: il popolo va sempre a piedi nadi.

( Delle Donne. ) Le donne si vestono con molta grazia e decenza: il loro abito tutto di lana e di colore azzurro turchino, secondo il gusto della nazione, consiste in una tunica, in una banda ed in una corta mantelletta, appellata i scelle. ch' esse uniscono davanti con una fibbia d'argento. Questo vestito, consacrato dall' uso, non varia giammai: ciò non ostante per soddisfare al desiderio d'abbigliarsi più che sia possibile, esse sogliono ornarlo con tutte quelle bagattelle che il capriccio o la vanità può loro suggerire: esse dividono i loro capelli in molte treccia cui lasciano cadere con grazia sulle loro spalle, ornansi la testa con smeraldi falsi da esse assai apprezzati: portano collane e braecialetti di globetti di vetro, ed orecchini d'argento di forma quadra; tutti i diti delle mani sono ornati d'anelli che per la maggior parte sono d'argento. Vedi la Tavola 6. n. 1.

Gli Araucani hanno molte mogli e costruiscono nna casa per ciascuna. Nella scelta delle suppellettili non hanno riguardo che ai bisogni di prima necessità: la magnificenza ed i comodi vi sono sconosciuti. Queste capanne non compongono villaggi regolati, na casali posti lungo i fiuni o nelle campagne. Ogni famiglia abita in quella porzione di terra che ereditò da' suoi antenati, e la cui coltivazione le somininistrava la necessaria sussistenza. Questo popolo nemico della schiavitù non potrebe avvezzarsi a vivere nelle città murate, ch'esso considera come altrettante prigioni.

(Divisioni politiche, Governo, Leggi.) L'intelligenza di questa nazione appare chiaramente nella regolarità delle divisioni politiche del suo

territorio, il quale è partito dal nord al sad in quattro Butal-mapu o principati di un' estensione presso a poco eguale, chiamati Languen-mapu o paese marittimo; Telbun-mapu, paese della pianura, Inapire-mapu, paese sotto le Ande; e Pire. mapu, paese nelle Ande. Ogni Butalmapu è suddiviso in cinque aillaregue o provincie, ed ogni aillaregue in nove regue o contee. Tale divisione, che suppone un certo grado di raffinamento nell'amministrazione politica, è anteriore all'epoca dell'arrivo degli Spagnuoli, e serve di base al governo civile degli Araucani, che forma una specie di repubblica aristocratica. Havvi tre ordini di rappresentanti o magistrati subordinati gli uni agli altri, cioè: i Toqui, gli Api-Ulmeni e gli Ulmeni. I Toqui governano i principati o Butal-mapu: sono independenti fra di loro, ma confederati pel bene pubblico. Gli Apo Ulmeni governano le provincie sotto i loro proprii Toqui: gli Ulmeni che sono i capi delle contee dipendono dagli Apo-Ulmeni; la loro indipendenza però non si estende al di là degli affari militari.

(Seent distribute de "Magistrati.) Il segno distinutivo del Toqui è un'accetta di porfido o di marmo: gli Apo-Ulmeni portano un bastone con un pomo d'argento, e vi aggiungono nel messo un anello dello stesso mantello. Tutte queste dignità sono erciditarie nella linea mascolina. Questo governo che la l'apparenza del sistema feudale, ne ha altresi tutti i difetti: i Toqui non hanno che l'ombra della sovranità: il potere risiede nel sorpo intero de'capi i quali decidono gli affari d'importanza in una dieta generale appellata butacoyag o auca-coyag, cioè gran consiglio o consiglio degli Araucani. Questi consigli sono tenuti

ordinariamente in una vasta prateria, ove si delibera sui pubblici affari in mezzo all'allegria del banchetto.

(IL LONG CODICE.) Il loro codice è chiamato admaph, cioè costumanze del paese. E di fatto que set leggi altro non sono che le loro antiche costumanze o tacite convenzioni stabilite fra di loro, siccome lo fu dapprincipio il codice delle leggi di quasi tutte le nazioni. Fra le leggi politiche e fondamentali le più chiare sono quelle che regolano i limiti di ciascun principato, la successione fra le famiglie dei Toqui e degli Ulmeni, la confederazione, l'elezione ed il potere dei Generali in tempo di guerra, il diritto di convocare le diete generali, il quale appartiene ai Toqui, e in generale tutto ciò che concerne la conservazione della libertà

I vassalli non sono soggetti ad alcun genere di servizio personale, fuorche nel tempo di guerra, ne sono obbligati a pagare tributi ai loro signori, i quali devono vivere de'loro proprii beni; essi li rispettano come i primi fra gli eguali, non s'alloutanano dalle loro decisioni, e fan loro corteggio quand' escono dai loro Stati.

(Leggi: Quas società i cui costumi sono semplici, e gli interessi poco complicati, non può avere molte leggi: quelle degli Araucani basterebbero loro se fossero migliori e meno arbitrarie. Il sistema della loro giurisprudenza è assai imperfetto: i delitti che vengon puniti di pena capitale, sono l'alto tradimento, l'assassinio, l'adulterio, il furto e la stregoneria: ciò non ostante un omicida può evitare la pena capitale con un accomodamento coi parenti dell' ucciso. I padri di famiglia non vanno soggetti ad alcuma pena, quando uccidono i proprii

La Juliy Kang

figli e le proprie mogli. I pretesi stregoni sono tormentati col fuoco finche abbiano scoperti i loro complici, e vengono poscia uccisi a colpi di pugnale. Agli altri delitti viene applicata la pena del taglione detta thaulonco.

Gli Ulmeni sono i giudici legittimi de'loro sudditi, ma la loro autorità è precaria; la saggia gravità della vendetta pubblica non si concilia colle idee vaghe e grossolane degli Araucani sui principii dell'unione politica, per la qual cosa la giustizia distributiva è mal amministrata, e spesse volte abbandonata al capriccio de'privati: le famiglie che sono state offese usurpano sovente il diritto di perseguitare gli aggressori o i loro parenti.

(GOVERNO MILITARE.) Il governo militare degli Araucani non solamente è più ragionevole e più regolare del loro governo civile, ma supera ben anche per quanto sembra l'intelligenza di una nazione barbara. Appena che il gran consiglio determino di fare la guerra, si passa all'elezione del generalissimo che deve esser scelto fra i quattro Toqui: se pessuno di essi è giudicato degno di una tal carica, si conferisce il grado generale al più abile fra gli Ulmeni, e l'eletto assume il tipolo di Toqui, riceve l'accetta di pietra, e tutti gli altri Toqui devono deporla, non essendo loro permesso il portarla durante il governo dittatoriale. Prima di dar principio alle ostilità, il consiglio di guerra manda degli ambasciatori, detti Guerqueni, alle tribù confederate, per informarle della guerra imminente, ed agli Indiani stabiliti fra gli Spagnuoli, per sollecitarli a seguire le parti de' loro compatriotti. Le lettere credenziali di questi ambasciatori consistono in picciole freccie legate con un fil rosso, simbolo del saugue. Quando le ostilità han di già avuto principio, si aggiunge alle freccie un dito di qualche nemico ucciso. Questa missio ne appellata pulquitui, viene eseguita ne' paesi Spagnuoli con tanta precauzione, che di rado si giugne a scoprirla. Il Toqui prescrive ai capi delle provincie il numero de soldati che ciascuno d'essi deve mandare dal suo distretto. Ogni Araucano nasce soldato; tutti si presentano a gara per andare alla guerra; la nazione raduna in breve tempo cinque o sei mila uomini, senza il corpo di riserva pronto sempre a marciare quando lo richieda il bisoeno.

(Soldati.) Il loro esercito è composto di cavalleria e di fanteria: non banno coninciato a far uso della cavalleria che dopo averne esperimentati i vantaggi nelle prime battaglie date agli Spagnoli. Fin dal 1568, ciò 17 anni dopo di esercito opposti all'invasione degli Spagnoli, avevano già molti squadroni di cavalleria nel loro esercito. La fanteria è divisa in reggimenti ed in compagnie, i primi composti di mille uomini e le seconde di cento. Ciascun corpo ha la sua bandiera segnata di una stella, che è lo scudo della narione.

(Loro arm.) I soldati non hanno uniforme, a portano sotto i loro abiti ordinarii corazze di cuojo durissimo: i loro elmi sono della stessa materia. La cavalleria è armata di lancie e di spade, la fanteria di picche o di clave armate di punte di ferro. Vedi la suddetta Tavola. Anticamente usavano frombole e freccie che sapevano scagliare con grandissima destrezza, ma quasi tutti presentemente abbandonarono queste armi. L'esercito si pone in matcia al sueno de tamburi: la fanteria va ancora

a cavallo; ma quando deve venire alle mani, discende da cavallo e si ferma in battaglioni. Ogni soldato è obbligato portare da casa sua le armi ed il vitto secondo l'usanza degli antichi Romani. I viveri di ciascun soldato consistono in un sacco di farina di segale arrostita, che si discioglie nell'acqua, e di cui si cha fin a tanto che possa vivere alle spese del nemico.

(Divisiont de Balbottiko, Pricionieri ec.) Le spoglie del nemico appartengono a chi se ne impadronisce: gli uffiziali ed i Toqui non godono alcuna preferenza: i prigionieri di guerra divengono schiavi finchè non sieno riscattati. L'admapu ossia il codice ordina che uno di questi infelici venga immolato alle anine de soldati morti sul campo: ma sì crudel legge non fu eseguita che una o due volte in duecento anni. Il sactifizio

viene eseguito nella seguente maniera.

(SACRIFIZIO DI UNO DI ESSI. ) Gli uffiziali ed i soldati formano un circolo nel cui centro si pianta l'accetta, il distintivo onorifico de' Toqui, in mezzo a quattro pugnali, che rappresentano i quattro Butal-mapu. Questo disgraziato prigioniere, posto per dispetto su di un cavallo senza orecchie e senza coda, è collocato vicino all' accetta, colla testa rivolta verso il suo paese. Gli si mette poscia nelle mani un fascetto di bacchette ed un acuto bastone con' cui viene obbligato a scavare un fosso nel quale deve conficcare le dette bacchette l'una dopo l'altra pronunziando nello stesso tempo i nomi de' più valorosi guerrieri della sua nazione. I Soldati Araucani rispondono a ciascun nome con orribili imprecazioni, e poi gli comandano di coprire la fossa, com se volessero seppellire la gloria ed il valore de' nemici nomi-

Dolle July Council





nati dal prigioniere. Subito dopo il Toqui od alcuno de' suoi coraggiosi campioni, a cui venne accordato l'onore di quella funzione, gli spacca la testa con un colpo di clava, e due ministri gli strappano il cuor palpitante cui presentano al Generale che ne succhia il sangue e po ilo conseena agli uffiziali perchè facciano lo stesso; i soldati formano flauti delle ossa scarnate del cadavere, e ne portano la testa su di una picca fra le acclamazioni del popolo, che battendo la terra co' piedi intona un' orribile canzone marziale accompagnata dal suono lugubre di questi orridi flauti. Si dà fine a questa barbara festa col porre al corpo tagliuzzato una testa di montone, e coll' imbriacarsi alla vista di si crrendo spettacolo. Se, malgrado dei colpi di clava, il cranio non è totalmente infranto, essi ne formano una coppa, della quale, secondo l'usanza degli Sciti, si servono per bere ne' loro banchetti.

(CONGRESSO PER LA PACE.) Quando la guerra fra le due nazioni è terminata, si tiene in una bella pianura un congresso appellato huyna-cor ag dagli Araucani. Il Presidente degli Spagnuoli ed il Toqui vi si recano colla scorta stabilita negli articoli preliminari. I quattro Butal-mapu vi mandano quattro deputati: il loro unanime consenso è necessario per la conclusione della pace. Cento trenta Ulmeni col loro relativo seguito che ascendeva a due mila uomini assisterono al parla -. mento tenuto dopo la guerra del 1723. Le due parti contraenti alloggiano due miglia distanti l'una dall'altra. Le conferenze cominciano con molte cerimonie d'ambe le parti. In segno della loro futura amicizia legano in un fascio nel mezzo dell'assemblea i due bastoni degli Ulmeni e quel-

Il Cost. America

lo del Presidente Spagnuolo. Un oratore Arauceno Presentando un ramo dell'albero della cannella Che appresso di essi è simbolo di pace, e mettendo la mano sinistra sul fascio, pronunzia un discorso sui mezzi più atti a ristabilire la bunoa armonia fra i due popoli. Il Presidente Spagnuolo gli risponde con un altro discorso conforme alle circostanze, e si stabiliscono poscia gli articoli della pace che vengono ratificati co' sacrifizio di molti chilitiatequi o cammelli Chilenesi (13; poscia il Presidente si pone a unensa coi Toqui e cogli Ulmeni, ed in nome del suo Sovrano fa loro i soliti doni. Questa cerimonia è rinnovata ogni volta che si manda a Chile un nuovo Presidente Spagnuolo.

(RELIGIONE.) Il sistema religioso degli Araucani è semplice e conforme alla loro libera maniera di vivere. Riconoscono un Essere Supremo autore d'ogni cosa, detto Pitlan. Il governo dell' universo è modellato sulla polizia Araucana: dicono che l' Essere Supremo è il Gran Toqui del mondo invisibile, ed in questa qualità egli ha i suoi Apau-Ulmeni ed i suoi Ulmeni ai quali affida l'amministrazione di questo mondo. Alla prima classe delle Divinità subalterne appartengono PEpunanum, che è il marte della loro nazione, il Meoulen od il Dio della beneficenza, che è l'amico del genere umano, il Guecubu, essere malefico. autore delle malattie e di tutti gli altri mali. Gli Ulmeni della gerarchia celeste degli Araucani sono i Genii che presedono particolarmente alle cose create, e che, d'accordo col buon Dio Meoulen, procurano di bilanciare l'enorme potenza di Guecubu. Hanvi Divinità maschi e femmine: queste

<sup>(1)</sup> Varietà di Lama, o, secondo altri, della vigogna.

sono sempre vergini, poichè la generazione non ha luogo nel mondo intellettuale:gli Dei maschi sono chiamati Geru ossia signori; le femmine vengon appellate Amey-malghen cioè ninfe spirituali; ed esercitano presso gli uomini l'uffizio di spiriti famigliari: non v'ha un solo Araucano che non si glorii di averne nna al suo servizio, e quando essi riescono in qualche affare, sogliono dire: ho la mia ninfa.

( NON HANNO TEMPLI E SACERDOTI. ) Gli Araucani non hannno nè templi nè sacerdoti, e non fanno sacrifizii che nel caso di una grave malattia. od in occasione di un trattato di pace. Allora essi immolano animali, ed abbruciano tabacco. credendo che sia l'incenso più aggradevole ai loro Dei, ne lasciano in altri casi urgenti d'invocarli, indirizzandosi ordinariamente a Pillan ed a Meoulen.

(Sono superstiziosi all' eccesso.) Se dall'un canto gli Arancani si dan poca cura delle loro Divinità, sono dall'altro superstiziosi all'eccesso sopra cose di minore importanza. Intimamente persuasi della veracità de' loro pronostici fanno molta attenzione ai segni fausti od infausti che l'immaginazione ha loro suggeriti. Le vane loro osservazioni s'aggirano sui sogni, sul canto e sul volo degli uccelli. L' Araucano intrepido che combatte coraggiosamente, l'inimico, trema alla vista, di un allocco. Ne' loro affari d'importanza consultano gli stregoni ed i ciarlatani che si vantano di far piovere, d'impedire le malattie, e di distruggere i bruchi delle biade. Temono assai i Culcu, che sono i pretesi incantatori, 1 quali, secondo credono, abitano di giorno le caverne insieme coi loro discepoli appellati Ivunchi, uomini animali,

e di notte si trasformano in passeri, si spandono nell'aria e scoccan freecie invisibili contra i lon nemici. La loro credulità si scorge particolarmente ne' serii racconti che essi fanno intorno le apparizioni di questi fantasmi e degli spiriti folletti dei quali raccontano moltissime favole.

( IMMORTALITA' DELL' ANIMA. ) Tutti gli Araucani sono di uno stesso sentimento sull'immortalità dell' anima. Credono che l'uomo sia composto di due sostanze essenzialmente diverse; cioè del corpo che è corruttibile, e dell' anima cui essi appellano auc o pulli, che è immortale. Non sono però d'accordo sul destino dell'anime nell'altro mondo. Convengono cogli altri Americani, che le anime, dopo la morte, se ne vanno dall' altra parte del mare, verso l' ocecidente in un certo luogo detto Gulcheman, cioè, soggiorno degli uomini oltremontani. Ma sonovi alcuni che credono che questa regione sia divisa in due parti, l'una piena di delizie pei buoni, l'altra priva di tutto pei cattivi. Altri al contrario pretendono che tutti gli nomini dopo la loro morte godano piaceri eterni e che le azioni di questo mondo non abbiamo alcuna influenza sullo stato futuro.

(Craimonie Punent) Le loro idee sulla spiritualità dell'anima non sembrano molto pure, cone si può scorgere dalle cerimonie usate ne' loro funerali. Appena che un nomo passi da questa vita, i snoi parenti ed i suoi amici, seduti in terra intorno al cadavere piangono per qualche tempo, e poscia abbigliatolo delle sue p'iù belle vesti l'espongono su di un alto cataletto, e passano tutta la notte ora p'angendo e ora bevendo cogli amici che se ne vanno a consolarli. Questa assemblea è appellata curicahuin, cioè invito nero; poichè il

colore nero è appresso di essi il simbolo del lutto. Nel giorno seguente, ed alcune volte nel secondo o nel terzo, portano il cadavere in processione al cimitero della famiglia, il quale ordinariamente è posto in un bosco o su di un colle. Due giovani a cavallo, correndo a briglia sciolta, precedono il convoglio: i più vicini parenti portano il feretro circondato da molte donne che piangono. Un' altra donna spande dietro la bara calde ceneri, affinchè l'anima del morto uon possa più ritornare alla casa. Giunti alla sepoltura depongono il cadavere a terra, e lo circondano, a seconda del suo sesso, di armi o d'istrumenti del suo lavoro, di una grande quantità di viveri e di vasi pieni di vino o di una bevanda di mais, tutte cose, che secondo essi gli sono necessarie per fare il suo viaggio all'altro mondo. Alcuni usano ben anche uccidere un cavallo e sotterrarlo nella stessa tomba. Dopo di ciò piangendo prendono congedo dal morto, gli augurano un felice viaggio, lo coprono di terra e di pietre sovrapposte le une alle altre in forma piramidale, e vi versano sopra la bevanda di mais.

Il defunto, appena abbandonato dai parenti, vien trasportato all'altro mondo da una vecchia trasformata in balena; ma prima d'arrivarvi, esso deve pagare il passaggio ad una cattiva vecchia posta in una stretta, e che cava un occhio a tutti i passeggieri che non pagano puntualmente. Le anime, separate dai loro corpi, esercitano le stesse funzioni; e come in questo mondo gli nomini ammogliati conservano le loro mogli, ma senza. coabitare colle medesime. Siccome le anime non si spogliano delle loro passioni terrestri, così esse, quando ritornano a visitare la terra, combattono

colle anime de' loro nemici, tutte le volte che s' incontrano in aria. Da questi combattimenti na scopo le tempeste, i tuoni, i fulmini. Conservano la memoria di un gran diluvio, dal quale si salvo poca gente che si raduno su di un monte diviso in tre punti, appellato Thegtheg, cioè tonante o fulminante, monte che aveva la virtà di galleggiare. Si presume che tal diluvio sia stato la conseguenza di un' eruzione vulcanica accompagnata da uu grandissimo terremoto.

Gli Araucani dividono il tempo come noi in anni, in giorni, in mesi e in ore, ma con un metodo diverso. Il loro anno solare comincia il 22 dicembre, cioè immediatamente dopo il so'stizio d'estate, cui danno il nome di Haumathi-pantu, cioè principio e fine dell' anno. Chiamano il solstizio di giugno Udantlpantu, cioè divisore dell anno, perchè lo divide in due parti eguali, e sanno determinare questi due punti importanti con molta intelligenza, col mezzo delle ombre solstiziali. L'anno è diviso in dodici mesi di trenta giorni, di maniera che per compiere l'anno tropico , abbisognano cinque giorui di più, che probabilmente aggiungono all' ultimo mese. Dividono il giorno in dodici parti, sei di giorno e sei di notte: ciascun' ora corrisponde a due delle nostre.

DIVISIONI DEL TEMPO, NOZIONI ASTRONOMI-CRE. Essi danno in generale alle stelle il nome di Haugeln, e le dividono in molte costellazioni, che prendono i loro nomi dal numero delle stelle principali che le compongono. Le plejadi sono appellate Cosublas, cioè costellazione di sei stelle: la croce antartica Meliritho, costellazione di quattro stelle: la via lattea è chiamata Rupue-peca, cammino della tavola, in conseguenza di una loro tradizione popolare, cui l'autore di questo viaggio. con nostro dispiacere, non ha riferito. Sanno altresi distinguere i pianeti, e vi ha ben anche taluno che crede che questi pianeti sieno altrettante terre abitate siccome la nostra.

( LINGUA, RETORICA. ) La lingua Moluscia o Araucana è dolce, ricca ed elegante. Essi coltivano la retorica, la poesia e la medicina, ed hanno fatto in queste arti que' progressi che si possono ottenere senza libri: poichè fino al presente essi non sanno nè leggere nè scrivere, nè procurano d'instruirsi o per la naturale infingardia comune a tutti i selvaggi, o per la grande avversione a tutte le costumanze Europee. Essi fanno gran conto della retorica perché tale scienza conduce agli onori politiei. Se il primogenito di un Ulmeno non sa ben aringare, é escluso dalla successione a suo padre, e ad esso si sostituisce quel fratello e quel più congiunto parente che sa meglio parlare. I discorsi de'loro oratori non differiscono da quelli di tutti i popoli barbari: lo stile è estremamente figurato, allegorico ed ornato di frasi particolari: in questa specie di composizione impiegano molti apologhi e molte parabole che sono il fondamento di tutto il discurso.

( Poesia. ) I loro poeti sono appellati gempir, cioè maestri di lingua. Questo nome espressivo conviene perfettamente ai medesimi; poichè eccitati da quell' entusiasmo che loro inspirano le passioni non affievolite dal raffinamento della vita civile, non seguono altre regole ne' loro discorsi che l'impulso della loro immaginazione; e per conseguenza la lor poesia non è che un complesso di forti e vive immagini, di figure ardite, di frequenti allusioni e di esclamazioni patetiche. Tutto

( MEDICINA. ) Essi hanno tre classi di medici. gli Amfibi, i Vilchi ed i Masci: i primi che equivalgono ai nostri empirici sono i migliori di tutti, curano gli animalati coi soli semplici, e conoscono bene il polso. I Vilchi corrispondono ai nostri medici metodici: il loro sistema principale si è che tutte le malattie contagiose provengono dagli insetti; e perciò le epidemie sono da essi chiamate malattie vermiculari. I Masci sono medici superstiziosi; dicono che tutte le malattie gravi provengono dai malefizii, e perciò questi vengono consultati ne' casi estremi, ne' quali, siccome essi pretendono, impiegano mezzi soprannaturali, cui

pongono in pratica soltanto di notte.

( MEZZI PRATICATI DAI MASCI ONDE GUARIRE LO AMMALATO. ) Si illumina la comera dell' ammalato, e si colloca in un angolo fra molti rami d'alloro un grosso ramo dell' albero della cannella, a cui si sospende un tamburo magico: vi si aggiugne un montone pel sacrifizio. Il Masci comanda alle donne che trovansi presenti d'intonare una canzone lugubre al suono del tamburino sul quale battono tutte nell' egual tempo. Frattanto egli con fumo di tabacco profuma per ben tre volte il ramo dell'albero della cannella, il montone e l'ammalato; poscia si avvicina all' infermo e finge di aprirgli il ventre per sapere ove trovasi il veleno che i pretesi stregoni gli hanno dato: in seguito prende il tamburo magico, passeggia cautando colle donne, e poi in un subito, come fosse invaso da un potere soprannaturale, si getta a terra facendo gesti e contorsioni spaventevoli ; apre e chiude gli occhi, e fa tutte le smorfie di un energumeno. Durante questa, ridicola convulsione, i parenti del malato gli fanno mille domande sull' origine e sui progressi della malattia: l'impostore fanatico risponde a suo capriccio, e nomina quali autori del male quelli di cui vuol vendicarsi, oppure dà ambigue risposte. Per tal maniera questi diabolici impostori sono spesse volte la causa di orribili uccisioni; poiche i parenti degli ammalati credendo alle loro imputazioni uccidono seuza pietà le persone calunniate.

( COSTUMI ED USANZE. ) L'admapu, od il codice nazionale, permettendo agli Arancani la poligamia, preudono tante donne quante ne possono dotare o comperare; poichè per ammogliarsi bisogna ch' essi diano al padre della sposa una certa quantità di beni.

( POLIGAMIA. ) Sogliono evitare i gradi immediati di parentela: il celibato è tenuto in dispragio; chiamano per ironia i vecchi celibatarii vu-

chiapra, cioè vecchi inutili ec.

( CERIMONIE NUZIALI EC. ) Le cerimonie nuziali non sono molte, o, per dir meglio, esse non consistono che nel ratto della sposa, che vien risguardata, siccome fra i Negri dell' Africa, come una condizione necessaria. Lo sposo, d'accordo col suocero, si nasconde in compagnia di molti amici nelle vicinauze del luogo, per dove la sposa deve passare. Questa appena giunta viene presa e posta sul cavallo del suo marito, e legata fortemente, malgrado delle sue grida, che sono di pura cerimonia. In questa guisa ella è condotta con molto rumore a casa dello sposo, ove trovansi adunati i parenti di lui, e dove si ricevono dopo il banchetto nuziale i doni convenuti. Le spese delle

nozze Araucane devono essere assai considere e non ei sono che i ricchi che possono aves gran numero di mogli: i poveri non ne hann una o due tutt' al più. In questo puese, cor tutti quelli ne' quali regna la poligamia, il nu delle donne supera quello degli uomini. La moglie appellata unemdomo è sempre rispetta me vera e legittima sposa da tutte le altre, ci chiumano intandomo o seconde mogli. La presede ai lavori domestici, e governa l'ini della casa. Il marito indica all'ora del pranzo q colla quale vuol passare tutta la notte, conam dole d'assetare il letto: le altre dormono nella s camera, ma non è loro permesso d'avvicinare.

( Occupazioni delle mogli. ) Otre i lavor dinarii del sesso, le Araucane sono obbligate occuparsi di molti alt: i che ne' paesi incivilit Enropa sono riservati agli uomini, e ciò a seco della massima stabilita fra le nazioni barbare, il sesso debole è nato pel lavoro, ed il forte la guerra e pel comando. Ciascuna deve ogni gio presentare a suo marito una pietanza preparata le proprie mani nella sua cucina o nel suo pa colar focolare; e per questa ragione trovansi i case degli Araucani tanti foculari quante sono mogli che le abitano; e per la stessa ragione, qui do si vuol domandare ad un Arancano quante gli egli abbia, si suol dire più civilmente: « Qu focolari avete? » Ciascuna moglie è obbligata « anno a donare al suo marito, oltre un abito fin una di quelle coperte, appellate poncho, che glion formare uno de' rami principali del comm cio degli Araucani.

(CIBI E BEVANDE.) Il pranzo ordinario di Araucani è assai frugale : vivono regolarmente formento e di legumi che condiscono in varie maniere : fan molto uso del maïs e de' pomi di terra: benché abbiano in abbondauza pollame e grossi e piccioli animali, pure mangiano poca carne semplicemente cotta ed arrostita. La loro ordinaria bevanda consiste in birra di varie specie, od in sidro che preparano col mais, col mele e frutta del paese. Amano però assai il vino, cui comprano dagli Spagnuoli. Il padrone di casa mangia con tutta la sua famiglia alla medesima tavola, sulla quale non si metton nè tovaglia nè salviette : i tondi sono di creta, ed i cucchiaii di corno o di legno. Gli Ulmeni ne hanno d'argento ma non se ne servono che per far onore ai forestieri di un grado distinto. Nell' estate mangiano all'ombra degli alberi, che a tale oggetto soglion piantare intorno alle loro case. Non usano fucile per accendere il fuoco; ma come le altre nazioni selvaggie d' America si servono di due pezzi di legno secco che fregano l'uno contra l'altro colle due mani finchè si accendono. Da una tale domestica frugalità essi però s'altontanano. ne'banchetti nuziali e funebri ed in altre straordinarie occasioni. A detti banchetti concorrono ordinariamente trecento persone, e si consuma più carne, formento e liquori di quel che si consumerchbe da un' intera famiglia in due anni. Le bevande fermentate sono l'oggetto principale di questi pranzi.

(Musica, Ballo, Giuoco.) La musica, il ballo, il giuoco sono i loro ordinarii divertimenti: la imisica però merita appena tal nome sì per l'imperfezione degli strumenti; che sono flauti e tamburi, si pel loro canto che è assoi sgraziato. Le loro danze, che sono di diverse specie, sono allegre, ordinate e varie. Disrado le donne sono aumesse ai balli degli nomini: esse danzano separatamente. Se

egli è vero, siccome dice il celebre Leibnitz, che gli uonini non banno dimostrato in alcuna costanto spirito quanto nell'invenzione de' loro giuochi, gli Arancani possono lusingarsi di non essere in ciò inferiori alle altre nazioni. I loro giuochi dividonsi in sedentarii ed in ginnastici: questi sono in gran numero e per la maggior parte ingegnosi. Fra i primi il più singolare è il giuoco della corda da essi appellato comican. I giovani siesercitano ordinariamente nella lotta e nella corsa: anono assai il giuoco della palla cui formano con una speciedi giunco.

(GIUOCO DETTO PACCO.) I giuochi detti pacco e pulican sono fra i giuochi giunastici i più prediletti, pecchè servono come di preludio alla guerra: il primo che rappresenta l'assedio di una fortezza viene eseguito nella maniera stguente. Dodici persone almeno tenendosi per la mano fornano un circolo nel cui centro sta un fanciullo in piedi; gli avversarii, per lo più in numero eguale, ten tano o coll'inganno o colla forza di rompiere il circolo e d'impadronirsi del fanciullo, nel che consiste la vittoria. I difensori fanno incredibili sforzi per tenersi strettamente legati: i più robusti assediatori sono spesse volte obbligati per istanchezza ad abbandonare l'impresa.

(GIUOCO DETTO PULICAN.) Il giuoco detto pulican o del bastone curvo rassomiglia alla sferomachia dei Greci. Questo giuoco che ha tutta l'apparenza di una battaglia ordinata, si eseguisce con una palla di legno in una pianura di un mezzo miglio circa, i cui limiti sono indicati da alcuni rami d'alberi I giuocatori in numero di trenta, armati di bastoni curvi fino alla punta, si dividono in due linee, disposti in guisa che ciassomo di essi ba davanti a se il suo avversario. Allorquando gli arbitri destinati a ciò danno il segno, i due avversarii che trovansi nell'ottavo posto, tirano coi loro bastone la palla da un fosso cavato nella terra, e tentano di lanciarla fino alla metà di que del loro partito. Gli altri la respingono 'secondo la direzione favorevole o contraria ch' essa prende, e la vittoria consiste a farla giugnere al termine della banda.

Tutto quello, che abbiam finora riferito degli Araucani, deve essere applicato con qualche modificazione ai Puelsci od abitatori del quarto Uthanmapu situato nella Cordigliera, i quali, benche procurino di conformarsi alle costumanze degli Araucani, hanno nondimeno maniere più rustiche e più selvaggie.

(IL PAESE TUVU.) Passiamo le Ande, ed osserviamo le regioni al sud di Buenos Ayres. Il paeschiamato Tuvu, posto tra il fiume Saladillo ed il fiume Hucuque, è sparso di piccioli laghi e di stagni. Il monte Casubati, sebben lontano dal mare, si scorge aucora a venti leghe da terra, ma son poco elevati i promontorii. Il paese contiene molti buoi. Gli Spagnuoli hanno dei posti sul fiume Saladillo.

(LE PAMPA O PIANURE.) Le Pampa o pianure d'arena, vere steppe d'America, stendonsi probabilmente dal Tucuman fino al 40 grado di latitudine. I due fiumi detti Colorado e Negro scorrono per quelle vaste e quasi sconosciute pianure: hanno ambedue origine alle radici delle Ande nel Chili. Nella regione delle loro sorgenti una serie di lagbi e di piccioli canali stendesi parallelamente alle Ande, e fa comunicare insieme i due finoi.

(INDIANI DEELA PAMPA E PUELSCI EC. ) Gli Spa-

gnuoli hanno dato il nome di Pampa ad una nazione d'Indiani, la quale vive errante nelle suddette immense pianure. I primi conquistatori li conobbero sotto il nome di Querandi, e oggidi questi selvaggi si danno ora il nome di Pnelsei, ora altri nomi, secondo le diverse divisioni della nazione. Al primo giugnere degli Spagnuoli andavano essi errando verso la riva meridionale del fiume Plata in faccia ai Charrua, senza avere comunicazione gli uni cogli altri perchè privi di barche edi cauotti. Dalla parte dell'occidente confinavano coi Guarany di Monte-Grande, e dalla valle di Santiago, coi luoghi chiamati oggidì S. Isidoro e las Conghas; dalle altre parti non avevano vicini.

('STORIA DI QUESTA NAZIONE. ) Questa nazione, siccome abbiam di già veduto, disputò il terreno ai fondatori di Buenos-Ayres con vigore, costanza e valore degni d'ammirazione; ma non potendo finalmente resistere alla cavalleria nemica, si ritirò al sud nel luogo in cui sussiste presentemente. I Pampa vissero per lo passato della caccia di tatù, lepri, struzzi, abbondantissimi nelle loro campagne: ma essendosi fra i medesimi multiplicati a dismisura i cavalli marrani, si aggiunsero questi agli oggetti di loro caccia e cibo ordinario. Dopo i cavalli si moltiplicarono nelle stesse contrade i buoi selvaggi; ma poiche erano superflui al vitto dei Pampa già ampiamente provveduti questi non pensarono più a nudrirsene; e perciò questo armento non trovando veron ostacolo alla sua moltiplicazione, si estese fino al fiume Nero verso il 14 grado, e a proporzione verso occidente fino ai confini di Medonza e alle creste della Cordigiiera del Chili. Gli Indiani di questi cantoni vedendo buoi ne' loro paesi, incominciarono a cibarsone, ed avendone in copia vendettero il superfluo agli Araucani e ad altri Indiani, Così il numero di questi animali si diminoi nelle contrade occidentali, e quelli che rimasero si rifuggirono nel paese dei Pampa. Da ciò derivò che molte nazioni Indiane abitatrici nella parte orientale di gnesta grande Cordigliera, ed altre dalla parte dei Patagoni, andarono a stabilirsi ne' cantoni, ov'era bestiame, si collegarono coi Pampa, che aveyano già avvezzato un gran numero di cavalli da sella, estrassero copia di questi animali non che di buoi. e corsero a venderli alle altre nazioni della Cordigliera e agli Spagnuoli del Chili. Così fini ivi di distruggersi la razza de' buoi selvaggi. I Pampa e le altre nazioni confederate ridotte per tutti i sovra esposti motivi a mancare di quel bestiame, ch'era divenuto necessario alla loro sussistenza, incominciarono poco prima della metà dello scorso secolo a rubare il bestiame domestico, che gli abitatori del distretto di Buenos-Ayres possedevano ne' proprii pascoli. Da qui ebbe origine una guerra sanguinosa; poichė gli Indiani non si contentavano d'involare gli armenti, ma ne uccidevano i padroni ed i custodi, quando erano adulti, conservando e traendo con se le donne e i facciulli, valendosi di questi come di schiavi, finche giugnessero all' età di coutrar nozze, dopo di che li rendevano eguali a se medesimi nelle perogative nazionali.

Nel corso di questa guerra i Pampa hanno abbruciato molte case di campagua, e ucciso migliaja di Spagnuoli. Egli è certo che questi Indiani erano collegati con altre nazioni, ma essi, dotati d'incredibile coraggio, vi hanno sempre sostenuta la parte principale. I Gesuiti tentarono di formare dei Pampa due colonie, ma furono

infruttuosi i loro tentativi. Saranno incirca 13 anni, così Azara, che i Pampa fecero la pace cogli Spagnuoli, ciò nondimeno sono essi così sospettosi, che allorquando io percorsi il loro territo-, rio, spiarono scrupolosamente tutti i miei passi, senza mai presentarmisi in faccia, ne lasciarsi vedere da me, e ciò in forza della buona scorta che mi accompagnava. Conseguentemente quanto di essi ho narrato dipende dalle informazioni che ho potuto istituire sopra i Pampa da me veduti a Buenos Avres.

Hanno questi Indiani copia grande di eccellenti cavalli, e li cavalcano al pari dei Charrua. Comprano dagli altri Indiani che sono al sud del loro paese, e da quelli della costa dei Patagoni i loro abiti di pelle e le penne di struzzo; e ottengono dagli Indiani della Cordigliera del Chili le coltri e i poncho. A queste merci uniscono altri oggetti particolari, come fermagli, stringhe, redini di cavallo, sale ec., e vanno ad esitarli a Buenos-Ayres, donde estraggono in cambio acquavite, erba del Paraguay, zucchero, confetture, uva e fichi secchi, speroni, morsi, coltelli ec. Sono accompagnati sovente da Indiani della costa de' Patagoni e della Cordigliera del Chili; e di quando in quando i Cacichi fanno una visita al vice-rè, onde ottenerne donati.i.

(LORO QUALITA' FISICHE. ) Si crede che questa nazione non conti più di quattrocento combattenti. Il suo idioma è diverso da quello di tutti gli altri; non ha verun suono nasale o gutturale. La loro statura non è inferiore alla Spagnuola, ma in generale hanno più forti le membra, più rotonda e grossa la testa, più brevi le braccia, la faccia più larga e più severa degli altri Indiani,

il colore meno cupo.

(ACCONCIATURA DE CAPELLI.) Non usano dipingersi il corpo, o tagliarsi i capelli; gli uomini ne sollevano in alto tutte le punte e le annudano con una stringa, di cui si cingono il capo sopra la fronte: le donne separano in due partieguali le loro chiome, e formano di esse due code grosse, lunghe e fasciate come qualle de' soldati, le quali non cadono giù loro sulla schiena, ma per le orecchie a foggia di lunghe corna, che ad esse discendono sulle spalle e lungo le braccia. Sono queste le più pulite fra le donne Indiane; ma son fors' anche più vane, orgogliose e severe.

(BARBOTTO, ABITI, ORNAMENTI.) Gli uomini non usano il barbotto, nè si coprono con alcun abito, sia allorquando vanno alla guerra o alla caccia, sia standosi in casa loro, a meno che il freddo non ve li costringa: quando però si recano a Buenos Avres vestono il poncho. I più ricchi portano un cappello, una sottana e qualche stoffa che loro copre i lombi. I capitani o Cacichi hanno un abito e una sottana, dono del vice-re, ed una cintura di stoffa di bajetta. Niuno di essi porta camicia o calzoni, e avvisano anzi che non se ne diano loro, perchè troverebbero incomodo il servirsene. Le donne non si dipingono il corpo , e fanno uso di pendenti, collari e monili di poco valore. Le medesime si avviluppano in un poncho, che ne copre interamente il seno, ne lascia vedere del loro corpo altro che le mani e la faccia. Forse in casa propria andranno meno coperte. Le mogli e le figlie de' più agiati Indiani pongono maggior cura nel loro abbigliamento: esse inseriscono nel loro poncho una dozzina di piastre di rame sottili e rotonde, che hanno un diametro fra i tre ed i sei pollici, egualmente distanti l'una

dall'altra. Portano inoltre stivali di pelle o cuoio sottile copiosamente guerniti di ciniodi di rame, de' quali carica è la testa e la base larga di sei linee. Le briglie e gli speroni si di esse che dei loro mariti sono carichi di piastre d'argento. Non si è mai trovata fra altre nazioni Indiane tanta disuguag'ianza di ricchezze nel vestito e nell'abbigliamento.

(Lono CAPI O CACICRI.) Essi hanno de'capi, o Cacichi, i quali privi del diritto di comandare, di punire, di esigere cosa veruna, sono siò nulla ostante molto reputati dagli altri, i quali adottano ordinariamente tutte le proposizioni dei primi, perchè li suppongono maggiormente dotati d'ingegno, accortezza e valore. Ogni capo abita un distretto separato, unitamente a quelli della sua orda; sir adunano tutti allorquando si trawa di fare la guerra, o che l'interesse comuneil richiede. Del rimanente essi non coltivano laterra ove lavorano: l'arte di cucire e fabbricare stoffe è loro ignota. Non conoscono religione, sommissione, leggi ed obbligazioni, premii o castighi, suoni e danze: s' imbriacano solo di frequente.

(ALTRE LORO COSTUMANZE.) Alcuni di essi sono forniti d'alcun poco di barba, e ciò deriva
dalla mescolazza della loro razza coi fanciulli, e
colle donne che si tolseronella cessata guerra. Sembra ad Azara che l'amicizia conjugale sia più forte fra i Pampa che presso ogni altro Indiano; che
rari vi sieno la poligamia ed il divorzio; e che più
di tutti gli altri selvaggi dimostrino tenerezza ai
proprii figli, ad onta che non diano ai medesimi
alcuna istruzione.

• (ABITAZIONI.) Le loro tende o case portatili sono ben presto costrutte. Essi conficcano in terra tre piueli della grossezza di un pugno teso quattro piedi in circa distanti l'uno dall'altro; quello di nezzo è più lungo dei laterali: tutti teruinano all'alto in forma biforcuta. A due tese invirca da questi ne dispongono altri tre simili ai primi e coll'ordine medesimo; e poi sulle sommità biforcute dei piuoli che si corrispondono collocano orizzontalmente tre bastoni o canne, sopra cui stendono peli di cavallo. Quest' è la tenda inalzata per tutta una famiglia", che vi sta sotto coricata sopra pelli, e dormendo sempre stese sul dorso. Se il freddo è molesto, je parti laterali della tenda vengono riparate con altre pelli poste verticalmente. Contraggino nozze seguendo l'uso medesimo de Chartua.

(ARMI.) I Panipa non conoscono nè archi, nè freccie. Azara è d'opinione che questi Indiani non ne abbiano fatto uso giammai; e crede, che quanto si dice nelle relazioni le quali attribuiscono le freccie a questo popolo, sia effetto di equivoco fatto fra esso e quello de'Guarany suoi alleati nella guerra contro la Spagna. Niun popolo è più tenace delle sue antiche costumanze quanto il selvaggio, simile in questo ai quadrupedi delle sue contrade: quelli pertanto che usavano freccie, non vi hanno rinunziato giammai, nemmeno dopo l'arrivo degli Spagnuoli, nella qual'epoca si sono limitati ad aggiungere alle prime armi loro quelle di nuova scoperta. I Pampa usavano anticamente di un dardo o bastone armato di punta, che maneggiavano vicino al nemico, e lo lauciavano se ne erano distanti : lo hanno essi prolungato e trasformato in una lunga lancia, la quale è loro quasi inutile quando combattono a cavallo. Conservano le antiche loro palle, le quali sono di due specie; l' una è com404

posta di tre pietre rotonde, grosse quanto il pugno della mano, coperte di pelle di bue o di cavallo, pel centro delle quali passano cordoni di cuojo della grossezza di un dito, e lunghi tre piedi. Prendono in mano la più piccola di queste, e dopo aver fatto girar con violenza le altre al disopra delle loro teste, le scagliano ad una distanza di cento passi : il moto di rotazione impresso a tali macchine fa che s' avvolgano coi loro cordoni attorno alle gambe o al collo dell' uomo od animale preso di mira, in modo che questi non se ne possa sciogliere in tempo. L'altra arme di questa natura si riduce ad una sola pietra chiamata palla perduta. Essa è grossa quanto le altre, e più piccola soltanto se la materia ond' è formata sia, come ac. cade talvolta, ottone o piombo. Coperta di cuojo, sta la medesima raccomandata ad una coreggia lunga incirca tre piedi. Se ne servono i Pampa ad nso di fionda, allorquando i loro cavalli corrono a briglia sciolta, e lanciata porta colpi terribili alla distanza di 150 passi, ed anche al di là. In vicinanza dell' oggetto i Pampa vibrano il colpo senza lanciarla. Somma è la perizia dei medesimi nel trattare queste due specie di armi utilissime loro nella caccia de'cavalli selvaggi e d'altri animali, e di cui fanno abbondante provvisione in occasione di guerra. All' epoca della conquista Spagnuola fu con queste armi ch' essi avvilupparono e fecero perire in battaglia Don Diego de Mendoza fratello del fondatore di Buenos Ayres, e nove altri dei primi capitani, e gran numero di Spagnoli che ascesi a cavallo loro si fecero incontro. Coll' attaccare della paglia accesa alle coreggie delle palle perdute pervennero essi ad incendiare molte case di Buenos-Ayres, e perfino alcuni basti-

405

menti. La loro maniera di guerreggiare è simile a quiella dei Charrua; ma essendo il loro paese piano e privo di fiumi o di boschi, sono per conseguenza meno esercitati alle imboscate: suppliscono però a tale imperfezione colla sagacità e col coraggio spinti all' ultimo grado, non che colla superiorità dei loro cavalli, e coll' arte loro nel maneggiarli.

COMARCA DESTERTA.) Più al sind delle suddette pianure de' Pampa, le carte Spagnnole-pongono la Comarca desierta, vale a dire provincia
deserta, che si stende dal 40 e 45 grado di latitudine. La sola costa è stata esaminata partitamente.
Le baje Anegada, Camarones, San-Giorgio ed altre sono comode, ma non vi si troverebbe da far
legna, da far acqua, nè abitatori: gli uccelli acquatici ed i lupi marini regnano senza rivali su quello

triste spiagge.

(LA TRING' DEGLI ARGUELLO DEI CESARI.) Presso al Capo-Bianco la terra si copre di qualche cespuglio, e sonovi immense pianure coperte di sale. Verso le sorgenti del fiume di Camarones, e probabilmente a poca distanza da quelle del Callego fra il 43 e 44 grado di latitudine, dee rintracciarsi la dimora della nazione detta degli Arguello dei Cesari. « Quel paese, dice il Padre Feuillée (1), è estreinamente fertile ed ameno, e cinto a ponente da un grande e rapido fiume, che sembra lo separi dagli Araucani. Le Cordigliere che accerchiano questo paese ne rendono parimente dificile l'accesso. I Cesari sono, almeno in gran parte, discendesti dagli equipaggi di tre vascelli Spate.

<sup>(1)</sup> Seguendo le relazioni fattegli dagli Spagnuoli del Chili. Observationes, tom. 1 pag. 295.

venimento ei siamo formati.

<sup>(4)</sup> Così l'autore della storia dell' America pubblicata in Milano nel 1821, in continuazione alla Storia Universale di Segur, tonn. XII. cap. IV.

(I TEHUELL.) I Tehneli dimorano nell'interno fra la Comarca deserta e le Ande. Si dice che questi Indiani sieno uomini pacifici d'indole e di umani costumi, aventi l'alta statura de' Puelci, e da taluni creduti un'orda de' medesimi: forse per questo vedesi in alcune carte notato questo nome tra il Rio-Colorado e il Rio-Negro circa il 40 grado. Essi non conoscono nè religione, nè agricoltura. e vivono di cacciagione che somministra loro alimento e vestito. Delle pelli delle varie ficre fanno certi mantelli quadrati, che vendono ai Pampa in ricambio di acquavite, d'erba del Paragnay, di coltelli ed altre cose che i Pampa traggono da Buenos-Ayres. Pare che l'acquisto dei cavalli abbia fatto ad essi aggiungere qualche rito nel tunulare i loro morti, che certamente i loro maggiori non aveano: imperciocchè sappiamo, che quando credono che il cadavere sotterrato abbia perduto le sue carni, vanno a disseppellirne lo scheletro. e a mondarlo; indi lo portano o sull' arida spiaggia del mare, o nel deserto, ed ivi il pongono entro una picciola capanna in mezzo agli seheletri de' loro cavalli. Falkner, che ci ha parlato de' Tehueli considerata l'alta loro statura e la vita vagabonda che menano, non ha esitato a confonderli coi Patagoni, dicendo essere essi appunto gli uomini singolari, che parecchi navigatori hanno veduto sulla costa dello stretto di Magellano, non dubitando punto che fin là sovente i Tehueli non ispingano le loro corse, siccome frequentano altresì unitamente ad altre orde le steppe di Buenos Ayres. Ma se dovessimo prestar fede ad Hawkin 's, il quale dice che i Patagoni sono perfidi e crudeli, questi non sarebbero al certo i placidi Tehueli di Fulker. Oltre a che facile è

intendere come possano i Tehueli comprendersi tra le orde che frequentano le steppe di Buenos- Avres, di nulla più che di due gradi distanti dal paese in cui soglionsi porre; ma è difficilissimo concepire come e perchè possano correre fino allo stretto, non distante dall'ordinaria loro dimora meno di dodici in quindici gradi. Ben sembra potersi dire, che nella vasta estensione del paese da noi circoscrirto abitino orde selvaggie cavalcatrici, ed alcune di statura straordinaria, le quali talora si spargeno verso le coste confinanti collo stretto, qualunque sia la più o meno lunga linea che così facendo percorrano, e l'oggetto che a ciò le guidi : sicchè poi, quantunque sieno di generazione diversa, dai navigatori possono essere state prese l'una per l'altra, massimamente infino a che ciascuna d'esse non sia stata ben esaminata da vicino, e non ne sia stato notato quanto può farla con giusta ragione o confondere insieme, o distinguere. Lo stesso accuratissimo Azara non ci ha su questo argomento somministrati lumi maggiori di quelli che avevamo innanzi di lui (1).

(4) Azara , viaggio nell' America meridionale , cap. X.

## TERRE MAGELLANICHE

## LA PATAGONIA.

 ${f E}_{
m ccoci}$  giunti in quell' estremità dell' America meridionale denominata Patagonia da quel popolo d'alta statura che probabilmente ne occupa l'interno, da que' giganti che eccitaron sì a lungo la curiosità de' viaggatori, de' geografi e de' naturatisti. Le replicate relazioni avute intorno a questi popoli, purgate da ogni preoccupazione od esagerazione, non permettono più di dubitare ch' essi non sieno veramente una speciale razza d' uomini, comunque, per certi aspetti, sia stato facile a taluno confonderli con altra gente frequentatrice delle coste sulle quali essi sono stati veduti. Nel tempo stesso le medesime relazioni mettono la storia d'America in diritto di dire quanto oggi è palese si intorno alla contrada da essi abitata, come intorno al carattere e ai costumi che se ne sono notati.

(SITUAZIONE DELLA PATAGONIA.) Mentelle e Malte-Brun limitano la Patagonia a quella regione che trovasi al sud de 146 o 47 grado di latitudine. Questa estremità del continente Americano, che è il terreno continentale più australe che siavi sul globo, merita senza dubbio il nome di paese freddo, sterile e selvaggio.

(CLIMA.) Ma i venti impetuosi ed i subitanei cangiamenti di temperatura non sono incomodi Il Cost. America 23 particolari alla Patagonia, ma bensi caratteri inerenti ai climi de promontorii o delle estremità
di un continente qualunque. Nella Patagonia però
tutte le circostanze, che possono contribuirvi, trovansi riunite al più alto grado. Tre vasti oceani
separano quella terre da tutto l' universo: venti
e correnti opposte vi si incontrano in quasi tutte
lestagioni: un'alta e larga catena di montaguela percorree e la riempie a metà: non ha vicina alcuna
terra temperata o coltivata.

(PIANURE E MONTI.) SI è di recente osservato che la pianura o la parte orientale differiva essenzialmente dalle montagne che formano la parte occidentale. La prima arida, nuda, arenosa, priva affatto d'alberi, gode di un'aria asciutta e serena; il calore dell' estate è dai 5 ai 9 gradi di Réaumur. La seconda formata di roccie primitive, bagnata di fiumi e cascate, coperta di boschi, va soggetta quasi perpetue pioggie. Il caldo non è che dai tre

ai sette gradi.

(VECETABILI.) Tra gli albericomuni sulla costa elevata una specie di betulla, betula antartica, acquista talvolta la circonferenza di 35 piedi, e somministra ottimo legname. Una specie di palma o di felce arborescente si diffuse fino allo stretto

di Magellano.

(ÅNIMALI.) I guanaco, una specie di perrocchetto verde, la lepre pampa, il vizace e moltialtri animali del Perù e di Buenos-Ayres moltiplicarono nella Patagonia. Intorno al Porto-Desiderato, baja sicura e profonda, le roccie sono composte di marmi venati di nero, di bianco è di verde, di pietre focaje e di talco si lucente che pare cristallo. Pochi sono i vegetabili; Narborong vide nondimeno stormi di tori selvatici nell' interno. Le concluglie fossili formano in quelle coste grandissimi banchi e sono di rara bellezza. Presso al porto San-Giuliano si videro animali simili alla tigre, sieu essi yaguan, coguari od armadillos. Sonovi grandi lagune salse.

(STRETTO DI MAGELLANO. ) Lo stretto di Magellano na perduto la sua importanza nautica dopo che la scoperta del Capo Horn aperse ai naviganti un più facite accesso nell' Oceano Pacifico (1) Il celebre Magalhaens vi passo l'anno 1519, e poscia la maggior parte degli antichi viaggiatori intorno al globo ebbero ad esercitarvi la loro pazienza ed il loro coraggio. Gran numero di correnti e molte sinuosità ne rendono difficile la navigazione: è lungo cento ottanta leghe, e la larghezza è talora più di quindici, talora meno di due. A levante due strette bocche ristringono il canale: le rupi molto scoscese sembran calcarie. Nel centro si presenta un vasto bacino cel porto della Fame, ove gli Spagnuoli avevano fabbricato e fondato una colonia sotio il nome di Ciudad real de Felipe: improvide misure vi fecero perir di fame i coloni. Il paese che sta intorno al porto della Fame meriterebbe di portare un nome meno terribile. Vi si veggono in abbondanza pappagalli, pivieri, beccarcine, oche, anitre; vi si trova il pepe, la scorza di winter ed il ribes. A qualche distanza nel Freshwater-baye Narboroug trovò faggi e betulle assai grosse. Le estremità delle Ande presso al

<sup>(1)</sup> Od almeno il signor di Fleurieu risguarda questa via come: sempre preferibite, ad eccezione del tempo digli equinozii, Vorgage de Marchand, tom, I. pag. 17. Figli prova altresi che gli Spagnuoli , lungo tempo prima degli Inglesi, avevano mostato che si poteva traversare questo stretto da pomente a levante. Bid. tom. III. pag. 261.

Capo-Froward son coperte di neve; ma sui loro fianchi si veggono alberi e foreste. Il Rio Gallego ed altri fiumi trasportano al mare o verso lo stretto grossi alberi.

La costa che circonda al nord-est l'uscita occidentale dello stretto, è stata da poco tempo riconosciuta dagli Spagnuoli, e si è veduto che in luogo di far parte del continente forma un arcipelago assai considerabile. Più al nord sta l'arcipelago di Toledo o della Santa-Trinità. La grande isola della Madre de Dios ne fa parte. Gli Spagnuoli hanno un porto sull'isola di S. Martino, e fattorie in parecchi punti della costa occidentale.

Premessa questa breve descrizione della Patagonia, noi passeremo a parlare de' famosi suoi abitatori , riportando le principali testimonianze di chi scrisse tanto in favore quanto contra la sussistenza di questa razza straordinaria d' uomini, non essendo sensibil cosa in noi l'osservare superficialmente si fatti popoli di cui è stato detto tanto a loro riguardo.

(RELAZIONE DI GARCILASSO.) L'antica tradizione de' Peruviani colloca nel sud dell'America na popolo di giganti. Le esagerazioni manifeste che trovansi nella relazione di Garcilasso (1) potrebbero meritare qualche scusa: ma la ragione principale per escludere una tale testimonianza è il dubbio ben fondato, se Garcilasso in generale ha riferito le tradizioni reali della sua nazione, oppure s'egli ha abbelliti, come si può presumere, i frammenti della mitologia classica e della storia Greca-Romana.

( DI MAGELLANO. ) Magellano, il primo marinajo che abbia navigato sulle coste di Patagonia.

<sup>(1)</sup> Storia degli Inca , lib. IX. cap. 9.

vide coi suoi proprii occhi alcuni di que' giganti si formidabili nel nuovo continente; e gli sembro che avessero dicei palmi d' altezza, cioè sei piedi e mezzo, antica misura Francese. Uno di essi era più grande degli altri, e gli Spagnuoli non gli arrivavano che alla cintura. Sei di que' Patagoni mangiavano come venti Spagnuoli, ma a quell'epoca non avevano ancora cavalli, e montavano sopra animali simili all' asino, probabilmente i guemuli di Molina. Ma allora come adesso eran vaganti e pastori.

DI PIGAFETTA.) « Essi non hanno, dice Pigafetta, case stabili: fanno capanne di pelli, cui trasportano a loro voglia da un luogo all'altro. Vivono di carue cruda e di una radice appellata capas nella loro lingua. Hanno i capelli tagliati in circolo come i frati, e la testa legata con una corda di cotone, nella unale collocano le loro freccie.

(Relazione di Cavendisi, Passò per mezzo lo stretto di Magellano, ed attestò di aver veduto sulla costa d'America due cadaveri di Patagoni che avevano quattordici palmi di lunghezza. Misurò sul lido l'orma di un piede d'uno di quei selvaggi, e la trovo quattro volte più lunga d'una delle sue: finalmente poco mancò che tre suoi marinaii non fossero uccisi in mare dai pezzi di rupe che lanciò contro di essi uno di quei giganti (1). Ecco il Polifemo dell'Odissea, ed ecco la favola che viene a sfigurare i fatti storici.

( DI SARMIENTO. ) Tutti i viaggiatori che nel XVI. secolo percorsero il mare del sud, parlarono

23\*

<sup>(1)</sup> V. la relazione di Antonio Knivet , nella collezione di Purchass, tom, IV. lib. VI.

della sussistenza de' giganti nel circolo antartico cone di una verità già nota- il corsaro Spagnuolo Sarmiento (1) viveva nel secolo della cavalleria, eppure la sua relazione dei Patagoni è meno esagerata di quella di Cavendish. « L'indigeno preso dai nostri era gigante fra gli altri giganti, e rassomigliava ad un Ciclope. I suoi compagni eran alli tre vara (2), grossi e forti in proporzione-... Si fece qualche giorno dopo un altro sbarco; ma l'artiglieria spaventò i giganti, che fuggirono con grande sveltezza, e parevano correr rapidi quanto una palla di schioppo.

(DI HAWKIN'S.) Anche l'Inglese Hawkin's parla in una maniera assai moderata. « Convien diffidare degli abitatori della costa di Magellano; chiamansi Patagoni; sono perfidi e crudeli, e di si alta statura che parecchi viaggiatori dan loro il titolo

di giganti (3).

(DI OLIVIERO, DI NOORT EC.) L'ammiraglio Olandese Oliviero di Noord non gli ha veduti, e solo intese dire esserci nell'interno della Patagonia una nazione detta Tiremenen, i cui individui han dieci e fin dodici piedi d'altezza; vengono a far la guerra ai popoli vicini, perchè sono mangiatori di struzzi (4). « Il vice-ammiraglio Sebald de Veert pretende averne veduto presso alla baja Verde, che avevano dieci o undici piedi d'altezza. » Ma siccome 70 piedi d'Amsterdam non fanno che 61 piedi di Francia, riducossi i dieci o undici ad otto

(4) Purchass, tom. I. lib. II. cap. 5.

<sup>(1)</sup> Storia della conquista delle Molucche, di Argensola, lib. Ill.

Vara. Ora questa misura varia molto in Ispagna; e le tre vare possono essere ridotte a meno di sette piedi e mezzo.
 Purchass. Collezione ec. tora. iV. lib. VII. cap. 5.

o nove; d'altronde una tale misura non sembra fondata che su di un vago calcolo (1).

(Dubbit Sulla Loro sussistenza.) Alcuni naviganti del decimosettimo secolo non videro allo stretto di Magellano che uomini di picciola statura. Vood e Narboroug vengono specialmente citati per isimentire le asserzioni degli antichi navigatori. Ma tali viaggiatori posson ben dire il vero anch' essi, senza che Pigafetta, Hawkin's e Knivet sieno impostori: non è mai stato sostenuto che tutti i popoli della punta dell'America meridionale avessero ina statura colossale. Che mai si direbbe di uno storico, il quale non vedendo in Laponia che Svedesi, Norvegi e Russi, trattasse da visionarii quei viaggiatori i quali assicurano che i Laponi sono i pigmei della specie umana? L'argomento è reciproco.

(NUOVE RELAZIONI.) Il secolo decimottavo somministrò nuove testimonianze della statura colossale dei Patagoni. Nel 1704 Harington e Carmun capitani di due vascelli Francesi videro una volta sette giganti in una baja dello stretto di Magellano, una seconda volta sei, ed una terza uno stuolo di dugento persone miste di giganti e di altre persone di statura ordinaria: i Francesi s'abboccarono in

tulta pace con essi (2).

(Relazione di Farziera.) Il giudizioso Frezier, che fece nel 1712 il viaggio del mare del sud, riferisce, per confermare questo fatto, la testimonianza di una moltitudine di antichi navigatori, e termina le sue citazioni con questa semplice e naturale riflessione. « Si può credere senza legge-

<sup>(4)</sup> Requeil des voyages de la Compagnie des Indes, tom II.

?) V. Histoire des Navigations aux Terres Australes du président de Brosses. tom. II. pag. 329.

rezza, che ci ha in questa parte d'America una nazione d'uomini di statura multo superiore alla nostra: le particolarità de tempi e de luoghi, e tutte le circostanze che accompagnano ciò che se ne disse, sembrano avere un carattere di verità bastante per vincere la prevenzione naturale che si ha pel contrario: la rarità dello spettacolo ha forse prodotto qualche esagerazione nelle misure della loro statura; ma, se si riflette che tali misure furono prese più per approssimazione che con rigore, si vedrà ch'esse differiscono di poco (1).

(Di Byron.) Senza parlare di Shelvock e di alcuni altri capitani meno noti, diremo che auche il celebre ammiraglio Byron ha veduto i Patagoni.« Questo celebre ammiraglio, così Mentelle e Malte-Brun, era d'un carattere grave e tutt' altro che credulo: tale ritratto ci venne fatto da un vecchio uffiziale della marina Danese, che ha servito sotto Byron in un'altra campagna. Per la qual cosa noi citiamo con molta confidenza la sua testimonianza, la quale porta il carattere della sincerità ». La relazione però del suo viaggio non fi seritta da lui medesimo.

« Nell'avvicinarsi alla costa, segni sensibili di spavento si manifestarono sul viso di quelli che erano nel conoè al vedere alcuni uomini di prodigosa statura. Alcuni de nostri per incor\(^1\)aggiazi di sostri per incor\(^1\)aggiazi eschi sembravano anch' essi spaventati alla vista dei nostri mos hetti, siccome noi l'eravamo della lozo statura. Il comodoro seesa terra con intrepidezza, fece sedere que' selvaggi e distribui loro qualche cianfrusaglia. Erano di si straordinaria geandezza, che, seduti, eran quasi alti come l'ammiraglio in

<sup>(1)</sup> Voyage de Frézier, ediz. del 1732, pag. 76 e seg.

piedi... Parve che la loro statura media fosse di otto piedi, e la maggiore di nove piedi e piò (1)....
Ma immediatamente dopo ci vien detto che i loro cavalli svevano sedici palmi d'altezza (2), cio che è evidentemente fuori d'ogni proporzione con chi doveva cavalcari ».

(ALTRA RELAZIONE PIU DEGNA DI FEDE.) La relazione più precisa e degna di fede è quella che trovasi in seguito al viaggio all'isole Maluine. Il luogotenente di fregata Duclos Guyot, ed il comandante di un bastimento di trasporto la Giraudais, non solamente rividero ancora l'anno 1766 quei giganti, ma soggiornarono tanto tempo fra di essi da poterci somministrare le più curiose particolarità su'loro costumi e sulla loro man'era di vivere.

Ricevettero i francesi con canti o dissorsi solenni, come gli isolani del mare del sud: dopo di avere così manifestata quella ospitalità che è propria dell'uomo della natura, condussero quegli stranieri presso al loro fuoco (3).

(COSTITUZIONE FISICA DE PATAGONI.) Avendo i francesi esaminati i Patagoni con tutto il comodo, li trovarono della più alta statura; il più piccolo avea cinque piedi e sette pollici d'altezza, la larghezza delle loro spalle era a proporzione ancora più enorme, ciò chefsceva parere men gigantesca la loro statura. Han le membra grosse e ner-

<sup>(1)</sup> Si tratta di piedi Inglesi, che, secondo l'accademia delle Scienze, hanno (35 lines (6 cent, ma secondo le Metologie di Kruse, di Gerhard ec. di piedi Inglesi che avevano servito ne' cantieri reali non avevano che 135 lines. Dunque otto piedi Inglesi non ne farebbero che seure e mezzo, (2) Quattro palmi sopra un piede Inglese.

<sup>(3)</sup> Voyage de Don Pernetty, tom. Il pag. 124.

vose, la faccia larga, la tinta assai brune, tronte grossa, naso stiacciato, guancie larghe, bocca grande, dentatura bianca e ben compita, capelli neri, e son più robusti de'nostri Europei di eguale statura.

(Loro abiti, costumanze ec.) Veston pelli di guanaco, di vigogna ed altre, insieme cucite di guanaco, di vigogna ed altre, insieme cucite di guisa di cappa, scendente fino alla caviglia del piede. Son dipinte sopra que'mantelli, dalla parte opposta alla lana, figure azzurre e rosse, che rassonigliano alquanto ai caratteri Cinesi; ma quasi tutte simili, e separate con linee rette formano quadrati e rombi: hanno altresi una specie di uose o stivaletti delle medesime pelli col pelo di dentro (1). Portano berrettoni di cuojo adorni di piume in forma de'nostri pennacchi. Vedi la Tavola 5, n. 2. Proninciarono qualche vocabolo Spagnuolo o somigliante a questa lingua. Nell' indicare colui che pareva essere il loro duce lo chiamaron capitano.

Parecchi Francesi andarono a caccia un po'lungio uccisero alcune pernici e videro carcani di vigiogne; ed un paese incolto, sterile e coperto d'erica. I cavalli de' selvaggi sembrano assai deboli; ma li uaneggiano con molta destrezza. I Patagoni fecero alcuni doni ai Francesi che erano andati a caccia: essi consistevano in pietre rotonde del-

<sup>(4)</sup> Il signor de la Giraudais ricevette in dono da quest Pategoui, allorche il visitò ritoriando alle isole Maltitier, molti di questi mantelli, aicune delle lovo clave alcum archi armati di pietra, e collane di conchiglie delle loro donne. Egli porto questi doni a Parigi, così dice Pernetty, io li ho esaminati con comotoje e benche io sia grande cinque piedi, sette pollici, cel alcune lince, uno di questi mantelli posso sulle mie spalle, alla stessa maniera usuta dai Pategoni, strascmavaa tetra almeno un piede e mezzo.

la grossezza di una palla di cannone di due libbre, aggiustate in una fascia di cuojo attaccata e cucita all'estremità di un cordoncello di budella interciate a
guisa di una cordella di pendolo. È un laccio od
una specie di frombola di cui i Patagoni si seruna specie di frombola di cui i Patagoni si seruno con molta destrezza per uccidere gli animali
alla caccia. All'estremità opposta a quella in cui
è posta la pietra rotonda havvi un' altra pietra pieciola della metà dell'altra, e ben coperta da una
spezie di vescica; essi tengono questa picciola pietra in mano, dopo di aver passata la corda fra
i diti; ed avendo fatto il movimento del braccio, come per la frombola, colpiscono ed uccidona
gli animali fino a quattrocento passi di distanza.

Le donze sono molto men brune, anzi piuttosto bianche, di statura proporzionata a quella degli uomini, coperte del pari d'una cappa, di stivaletti e di una specie di grembiule, che giugue solo alla metà della coscia. È certo che sogliono strapparsi le sopracciglia, mentre ne mancano affatto. I capelli sono acconciati sul viso, e non portano berretti.

Questi Patagoni non conoscono la passione della gelosia, ciò che si desume dalla loro condotta, mentre incoraggiavano i Francesi a palpare il seno delle loro mogli e figlie, e li facevano dormire alla rinfusa con se e con esse (1). I Patagoni mettevasi sovente in tre o quattro addosso ai loro ospiti onde preservarli dal freddo, galanteria che parve sospetta ai Francesi, ed inspirò loro un momento d'ingiusta diffidenza.

Presso una tribu o famiglia vicina, le donne parvero assai modeste, ma sforzate dalla presenza

<sup>(</sup>i) Pernetty, pag. 109.

degli monini, che sembravano gelosi all'eccesso. Il signor Duclos interrogò il capo di questa tri-bù, come potè, sulla religione. Questo selvaggio diede a conoscere, ch'egli non adorava vè il Sole, nè la Luna, nè gli uomini, nè gli auimali, ma solamente il cielo e l'universo intero, ciò che egli ripetè molte volte, alzando sempre le mani giunte sulla sua testa.

Questo capo è distinto dagli altri, per un berretto di pelli d'uccelli colle loro penne, cui pone in capo quando riceve visite, per dimostrare senza dubbio l'alta sua, dignità. Il signor Giraudais ha voluto donare a' suoi ospiti alcuni berretti di lana rossa: ma nessuno di essi ha potuto farvi entrare la propria testa, essendo troppo pigcioli pei medesimi. Si donaron loro altresi alcune coperte di letto, accette, caldaje ed altri utensili. I Patagoni diedero in cambio archi, freccie poco perricolose, e collane di conchiglie.

Un viaggio alquanto recente degli Spagnuoli allo stretto di Magellano ha confermate queste particolarità. I più grandi fra i Patagoni trovansi alti sette piedi ed un pollice, è di più di quattro piedi di circonferenza al petto. La statura media era di sei piedi e mezzo. I piedi e le mani eran troppo picciola a proporzione. La forma del volto e la poca barba provavano la loro origine Americana (1).

(RELAZIONE DEGLI SPACNUOLI, ) Ne'nuovi Aunali de' Viaggi (2) leggonsi ancora altre più recen-

(2) Nouvelles Annales des Voyages etc. par Eyriés et Malte-Bruu. Paris, 4819, tom. III. pag. 445.

<sup>(4)</sup> Viage al estrecho de Magalhaens. Madrid, 1788.— Il piede Spagnuolo è più lungo di un pollice e mezzo di quello di Parigi.

ti particolarità sulla Patagonia. Un vascello di Liverpool che trafficava lungo la costa di Patagonia, vi fece non ha guari naufragio.

( ALTRE PIU' RECENTI NOTIZIE SUI PATAGONI. ) Era il solo Inglese che vi si era veduto ; benchè ogni anno vi giunga una ventina di bastimenti per la maggior parte Americani. L'equipaggio del vascello Inglese e specialmente un luogotenente della marina Inglése sono ritornati, e ci hanno date sulla Patagonia alcune relazioni che confermano le già accennate.

Gli indigeni consistono in due ben distinte tribù : l'una di statura gigantesca, sì sovente citata dai viaggiatori, si estende dalla costa della Plata fino allo stretto di Magellano. Il detto luogotenente vide due capi o Cacichi che avevano certamente otto piedi Inglesi di altezza: erano qualche volta accompagnati da un giovane di quindici anni, la cui statura era almeno di sei piedi e due pollici, ( misura d' Inghilterra ). Quella delle donne è in proporzione. Tutta questa tribù ha bellissimi lineamenti ed è benissimo fatta; vive unicamente di cacciagione; e se gli Europei formassero in quel paese un mercato centrale, esso vi recherebbe una gran quantità di pelli preziose, in ispecie di guanachi, la cui lana sarebbe di grandissimo vantaggio per la manifattura degli scial e de' panni fini. Il luogotenente ne trasportò qualche poco in Inghilterra, e venne stimata dai 15 ai 16 scellini la libbra. I Patagoni riceverebbero volentieri in cambio liquori spiritosi, tabacco del Brasile, grossi panni rossi od azzurri, grandi speroni di ferro, lunghi coltelli, lancie, chincaglie di vetro ed altre simili mercanzie. Non usano argento monetato ne armi a fuoco. L'altra tribu le s'as-

L'altra tribù è composta d' Indiani Pampas . picciola razza che ha abitudine sedentaria, e che soggiorna lungi all' ovest del Rio-Negro: sono agricoltori e pastori, nè trascurano di occuparsi in alcune manifatture. Recano alla costa bestiame, panni grossolani, carne secca ec., e ricevono in cambio liquori spiritosi e tabacco. I viaggiatori ne parlano, siccome di una tribù numerosa e tranquilla.

Tutto il paese del Rio de la Plata fino allo stretto di Magellano è stato abbandonato dagli Spagnuoli, ad eccezione del Rio-Negro, ove sussistono tuttavia gli avanzi di uno stabilimento, cui gli abitatori vanno ogni anno abbandonando. Il governo di Buenos Ayres ha solamente preso possesso di una parte, e posto semplicemente un comandante a Rio Negro; senza un solo soldato sotto i suoi ordini. Sul principio vi si eran mandati dei Negri, ma questi tormentavan gli abitatori in tutte le maniere, ed uccidevano il loro bestiame, di cui abbondavano prima della rivoluzione.

( CONCLUSIONE. ) Sembra dunque provato che i Patagoni, da tre secoli in qua, conservino una statura considerabilmente maggiore di quella d'alcun' altra specie d' uomini. Se il più picciolo di essi ha più di cinque piedi e mezzo d'altezza, la loro statura mezzana deve accostarsi ai sette piedi, od almeno ai sei piedi e mezzo, nè v'ha inverisimiglianza alcuna ne' racconti di chi ci rappresenta taluno di quegli individui alto otto piedi. Altre parti del mondo furono forse anticamente abitate da tribù di non men alta statura. L'incivilimento ed il lusso gli avra fatti degenerare, mentre i Patagoni, isolati in mezzo al paese più isolato del mondo, conservarono i semplici loro costumi, il grossolano loro cibo e quindi l'immensa loro statura.

## TERRADEL FUOCO.

## ISOLE MALUINE.

Giunti all' estremità del continente faremo una picciola corsa marittima onde prendere un'idea delle isole vicine, alcune delle quali a dir vero non ebbero comunicazione coll' America, ma che nulladimeno sono men lontane da quel continente che da alcun altro.

Immediatamente al sud della Patagonia giace un ammasso d'isole montuose, fredde, sterili, ove le fiamme di più vulcani non fanno che illuminare le nevi perpetue senza liquefarle. Il mare vi penetra per canali innumerabili; ma sono si stretti i passaggi, si violente le correnti, i venti si impetuosi, che il navigante non osa avventurarsi in quel labirinto di desolazione: nulla d'altronde ve lo attrae; lave, graniti, basalti senz' ordine formano rupi enormi sospese sui muggenti flutti. Qualche volta una magnifica cascata interrompe il silenzio del deserto; foche di tutte le forme si trastullano nelle baje ove riposano le gravi loro membra sul lido; il pinguino, le diomedea ed altri uccelli dell' Occano Antartico vi inseguono la loro preda. Il

um e Chogle

424 ABITATORI DELLA TERRA DEL FUOCO navigatore vi trova piante antiscorbutiche, appio e crescione.

(Porto di Christmass.) Tale è la costa meridionale ed occidentale dell'arcipelago chiamato Terra del fuoco. Il capitano Cook vi scoperse il porto di Christmass, porto di grande utilità per chi ol-

trepassa il Capo-Horn.

(Capo-Hoan.) Questo capo è stato scoperto e oltrepassato per la prima volta dall' Olandese Lemaire, dopo ch'egli ebbe passato lo stretto appellato col suo nome. De-Fleurieu però pensa che Drake, il celebre navigatore Inglese, l'abbia scoperto venendo da ponente: le isole Elisabetide, verso le quali una tempesta portò questo viaggiatore, dopo di aver passato lo stretto di Magellano, altro non sono, secondo De-Fleurieu, che la parte occidentale e meridionale della Terra del Fuoco (1).

(TERRA DEGLI STATI) La Terra degli Stati scoperta da Lemaire è un'isola staccata che deve esser considerata qual parte dell'arcipelago della Terra del Fuoco, Doviebbousi nominare tutte quelle

isole Arcipelago Magellanico.

Le coste settentrionali ed orientali ebbero la natura meno matrigna: le montagne hanno un più dolce pendio verso l'Oceano Atlantico; le valli mostrano un bel verde, e vi si trovano legname.

pascoli, lepri, volpi ed anche cavalli.

(Î Pesciraă.) Î Pescire abitatori indigeni di quell'arcipelago, ed il cui vero nome sembra esser quello di Yacanacus, son di media statura, con larghe faccie, gote rilevate e naso stiacciato. Sono si audici che non si discerne il colore della loro pelle; si vestono con pelli di vitello marino: le

<sup>- (4)</sup> Veyage de Marchand , tom. III. pag. 245 e 266.

ABITATORI DELLA TERRA DEL FUOCO 425

miserabili loro capanne in forma di cono, sono sempre piene di esalazioni soffocanti; e vivono

di pesce e di conchiglio.

(COME SONO DESCRITTI NE' VIAGGI DI COOK.)
Ecco quanto trovasi più distintamente riferito nella storia dei viaggi del capitano Cook relativamente agli Indiani appellati da Bougainville col nome di selvaggi Pesciere, dal vocabolo stesso solito a pronunciarsi ogni nomento da questa gente. Erano essi piccioli, brutti, magrissimi, ed uvevano occhi meschinissimi, senza veruna espressione, i capelli neri e distesi, disordinati ed unti di olio fetente.

( LORO QUALITA' FISICHE. ) Sul mento non avevano che qualche pelo sparso qua e là, e dal naso loro colava continuamente nella loro bocca sempre aperta una sporca mucosità, talchè in tutta la loro figura leggevasi espressa la miseria e la sporcizia. Uno di questi selvaggi fu disegnato con gran verità dal solito pittore di Cook ed il ritratto di costui trovasi nella raccolta de' rami che sogliono onorare le varie edizioni della storia de' Viaggi del suddetto capitano. Noi ne presentiamo la figura nella Tavola 6. n. 3. Largo ed ossuto si è lo stomaco di costoro; ma il rimanente del corpo cosi gracile e sottile, che, vedendo separatamente queste diverse parti, non potrebbesi credere che appartenessero alla persona medesima. Tutti avevano le gambe storte, le ginocchia di una sproporzionata larghezza, e ve n'era un solo di alta statura. Il loro colore naturale sembra bruno olivastro, lucido come il rame, e dee notarsi che il viso di molti era screziato di striscie di pittura rossa, e qualche volta ancora di bianco.

(ABITI.) Erano essi inoltre quasi tutti nudi; puichè taluni non avevano altro vestito che una

la grande accortezza di cucire alla sua pelle di vitello marino uno squarcio di pelle di guanaca, ad oggetto di allungare un poco più un abito cosi miserabile. Si videro poco dopo due fanciulli che prendevano il latte, affatto nudi, onde non dee recar tanta meraviglia la miseria e la durezza della vita di questi Indiani, quando vengono così dall'infanzia induriti a tutte le inclemenze di quell'orrido clima: I ragazzi poi non pronunciavano ordinariamente altro che la parola Pescierè: vocabolo che fu dagli Inglesi preso talora per un termine di

tenerezza, e qualche volta ancora per un'espressione di gemito e di dolore.

(ARMI.) Tenevano questi selvaggi varie armi, e specialmente archi, freccie e dardi o piuttosto fiocine di osso, poste in cima di un bastone; credesi che con questi stromenti essi uccidano vitelli marini ed altri pesci. Il manichi poi di tali focine sono lunghi circa sei piedi, ed hanno per tutto eguale grossezza; ma sono angolari e non tondi; e l'osso acuto, che ha da una parte una sola dentatura, vi'è attaccato solamente in caso di bisogno.

(Ciso.) Volle il capitano Cook dare a questa gente un poco di biscotto; ma osservò ch'essi non lo amavano tanto com'erasi da altri riferito, talchè sembrava veramente che questo alimento non fosse per loro si buono quanto la fetida marcita carne di vitello marino. Le medaglie, i collelli ed altri simili lavori erano peraltro assai graditi da

questi selvaggi.

(PIROCHE. ) In ciascheduna delle loro piroghe era un fuoco, intorno a cui stavano ristrette riscaldandosi le donne ed i fanciulli. Non sembra però ch' essi portino ne' battelli del fuoco unicamente per questo fine, ma pinttosto ad effetto di essere sempre pronti ad accenderne a terra dappertutto dove sbarcano; poichè qualunque siasi il metodo loro di procacciarsene quando non ne hanno, eglino non sono sempre sicuri di trovare legne secche che s' infiammino alla prima scintilla. In queste stesse piroghe sono eziandio grandi pelli di vitello marino, destinate probabilmente a porre al coperto i selvaggi quando stanno in mare, ed a coprire le loro capanne quando si trovano in terra. Vero si è per altro che queste stesse pelli vengono daloro usate talora anche a guisa di vela. Erano queste piroghe rozzissime, fatte di scorza d'albero; e certi piccioli bastoni servivano a mantenere le piegature della scorza medesima. Pessin i erano I remi e venivano maneggiati assai lentamente, sebbene ogni battello contenesse fino ad ? otto persone; compresi i fanciulli.

428 ABITATORI DELLA TERRA DEL FUOGO .

(STUPIDEZZA ED INDOLENZA DE' PESCIERÈ. ) F. cosa però degna di osservazione il sapere che, al contrario di tutti gli isolani del mare australe, accostandosi questi Indiani al vascello, se ne stavano costantemente in un profondo silenzio. Quegli stessi che salirono a bordo non mostravano la minima curiosità, nè parevano sorpresi di niente; accettando soltanto alcuni regalucci di vetro senza dare al dono il minimo valore, e senza dimostrare la più picciola riconoseenza al denatore. Colla stessa indifferenza abbandonavano essi in mano dei torestieri le loro armi e le lacere pelli di vitello marino; e non osservando nemmeno la superiorità degli Europei al confronto loro, non fecero mai trasparire negli sguardi e ne' gesti il minimo vestigio di ammirazione, di piacere, di sorpresa alla vista di tanti oggetti meravigliosi quali doveva presentarli agli occhi loro un vascello; onde il verissimo carattere di questi selvaggi era quello della somma stupidezza e dell'estrema indolenza.

Gli Indiani veduti da Cook presso la baja di Buon-Successo godono di una sorte alquante mi gliore: la loro statura è più alta; i piedi loro sono custoditi con una specie di stivaletto: seno più comunicativi ed hanno perfino qualche idea

di civiltà.

(Isone Maluine appellate dagli Inglesi isole di Fakkland ed auche Hawkin Maidenland trovansi settantasei leghe al nord-est della Terra degli Stati, e 110 leghe al-l'est dello stretto di Magellano. Quest'è un arcipelago composto di due grandi e molte picciole isole. Le due grandi sono separate da un largo canale, al quale gli Spagunoli, possessori di quel terre, diedero il nome di Stretto di San-Carlos.

ABITATORI DELLA TERRA DEL FUOCO 429

(QUARIO TURONO SCOPRATE.) Mi pare, dice Bougainville nella sua relazione dello stabilimento da lui fondato in queste isole, che la prima scoperta delle Maluine possa essere attribuita al celebre Americo Vespuccio, il quale, nel suo terzo viaggio per la scoperta dell' America, percorse la costa settentrionale nel 150a.

(Americo Vespuccio ne pa la scoperta.) Egli ignorava a dir vero, se questa apparteneva ad un'isola, o se faceva parte del continente; ma é facile conchiudere dalla via ch' ei tenne, dalla latitudine alla quale era giunto, dalla descrizione stessa che ne dà, ch'essa era la costa delle Malnine. Assicurò con non minor fondamento che Beauchesne Gouin ritornando dal mare del sud nel 1700 diede fondo nella parte orientale delle Maluine, credendo di esere alle Schalde.

(NATIGATORI INGLESI E FARNCESI NE HANNO DO10 COGNIZIONE.) Gli Iuglesi pretendono che il
loro compatriotta Hawkin abbià scoperto queste isole
nel 1593 dando alle medesime il nome di Maidenland, cioè Terra della Vergine, in onore della
celebre Regina Elisabetta, la cui verginità poco
rispettata dalla storia è stata consacrata nella geografia. Ma questo Maidenland di Hawkin è indicato assai vagamente all'est della costa descrat (della Patagonia) ed al 50 grado di latitudine. Le isole Maluine sono invece fra il 51, e 52 grado di
latitudine è dunque possibilissimo che la terra veduta da Hawkin differisca da queste isole. Vi ha
un capo di Terre australi indicato sotto il 49-50
grado di latitudine sopra tutte le antiche carte.

Gli Inglesi aggiungono che il capitano Straghan, nel 1639, scoperse il canale che separa le due grandi isole,e lo chiamo canale di Filkland, nome che poscia 430 ABITATORI DELLA TERRA DEL FUOCO Passò alle isole medesime. Ma questo viaggio del ca-

pitano Straghan è involto nell'oscurità.

Dom Pernetty è di parere che queste isole non sieno state scoperte che tra il 2700 ed il 1708 da parecchie navi di S. Maiò (1). M. Frezier nella relazione del suo viaggio al mare del sud, e Fleurien in un viaggio, nel quale contutò vittoriosamente tante pretensioni Inglesi, non insistono su di questa (2).

I Francesi e gli Inglesi hanno tentato di formarvi alcuni stabilimenti; la Spagna si mise in allarme; ma siccome non si trovò che tale possesso fosse di tauta importanza da meritare una seria contesa, così la Spagna ottenne dalle altre due potenze la cessione de loro diritti, ed i Francesi e gli Inglesi abbandonarono queste isole agli Spagnuoli, i quali però non vi banno che un picciolo stabilimento.

(Quanno Fisico.) Le montagne sono poco elevate. Il terreno sulle eninenze vicine al mare, è un terriccio nero formato di vegetabili decomposti; in molti altri siti trovasi una buona torba. Scavando un po' la terra si trovò quarzo, piriti ramee, ocra gialla e rossa. Dom Pernetty descrive una specie d'anfiteatro naturale formato di filari regolari d'una pietra bigia porfidica. Non vi sono alberi; gli Spagnuoli ne piantarono e trasportarono perfino la terra di Buenos-Ayres: tutto fu vano; i teraperi arboscelli vi perivano nel primo anno.

(Vegetazione.) Da per tutto nascono ghiaggiuoli che in distanza presentano l'immagine illusoria di boschetti verdeggianti. Ogni pianta di ghiaggiuolo forma un gruppo alto due piedi e mez-

(2) Voyage de Marchand, tom. III. pag. 281.

<sup>(1)</sup> Voyage aux iles Malouines, tom. 1. pag. 9-14.

ABITATORI DELLA TERRA DEL FUOCO 431

zo circa, d'onde sorge un cespuglio di foglie verdi ad un'altezza quasi eguale. L'erba abbonda in quell'isole, e vi sale a grande altezza. Vi si trovò l'appio, il crescione e due o tre piante d'Europa. Gli altri vegetabili offrono qualche rassomiglianza con quelli del Canadà. Ma gli epipacti, gli azedrach, i thitymali resinosi che formano gruppi assai elevati ed arboscelli simili al rosmarino, s'acco-

stano alla vegetazione del Chili (1).

(ANIMALI.) Non vi si trovò che una sola specie di quadrupede, e questo era un animale simile ad un cane selvatico: non vi era alcun rettile e vi si videro pochissimi insetti. Fra gli uccelli il quebranta huessos o l'uccello montone è uno de' più grandi; la sua testa assomiglia un poco a quella del montone. Le oche, le ottarde., le arzavole e le anitre vi abbondano talmente che la colonia Francese trasse quasi unicamente la sua sussistenza dalla cac. cia di questi volatili. Tutte le specie di foche alle quali il volgo dà il nome di leone, di vitello e di lupo marino, vanno a riposarsi fra i ghiaggiuoli, che coprono quell'isole. Il pinguino s' aggira in mezzo a quegli aufibii innocui e corpulenti. Gli Spagnuoli, secondo d'Azara, nel 1780, trasportarono all'isole Mıluine 800 capi di bestiame, buoi e vacche, e vi moltiplicarono talmente che nel 1795 il loro numero oltrepassava gli otto mila: non si da loro ricovero nè cibo; il verno è mite abbastanza perchè possono passarlo a cielo scoperto, ed appresero a cavare la neve onde pascersi dell'erba che sta sotto.

(ISOLA DI SAN-PIETRO O GIORGIA.) Sebbene l'isola San-Pietro detta Georgia dagli Inglesi non

<sup>(1)</sup> Pernetty, tom. II. pag. 62.

432 ABITATORI DELLA TERRA DEL FUOCO appartenga ad alcuno, la nomineremo qui a motivo della sua vicinanza coll'isole Maluine. Essa venne scoperta da la Roche nel 1675; il capitano Cook nel 1775 non fece che visitarla una seconda volta, ed avrebbe potuto astenersi dall'imporle un nome Inglese. Quest'isola 420 leghe a levante del capo Horn è un ammasso di rupi coperte di ghiacci e composte, secondo Forster, di lavagne nere che s'accostano all'anfibolio a strati orizzontali. Si scorge qualche cespo d'un erba dura, della primpinella e de' licheni. Il solo uccello di terra è la lodola; i pinguini e le foche o vitelli marini dividonsi in pace l'impero di quel deserto.

(Tanar Sarowich o Tulk Australie.) Le tercoperte d'una massa di ghiacci scoperte dalcapitano Cook i 50 leghe al sud est dell'isola San-Pietro, a 5ggradi di latitudine, sembran formare un arcipelago. Ei le denomino Terre-Sandwich o Tule Australe. Ma altre catene d'isole stendonsi forse verso il polo australe, e dauno origine a quel variar di correnti e di diacci galleggianti che bene spesso fanno sinarire l'addace navigatore che s' avventura in

un mare si formidabile.

FINE DEL TEAZO VOLUME DELL'AMERICA.

## INDICE

delle materie contenute in questo terzo volume dell' America.

| Descrizione fisica generale dell'America Meridionale pag. 7 |
|-------------------------------------------------------------|
| Descrizione particolare di Caracas, del-                    |
| la Nuova-Granata e di Quito . 35                            |
| Descrizione particolare del Perù entro                      |
| gli antichi suoi limiti                                     |
| Descrizione del Perù                                        |
| Governo, religione, usanze e costumi                        |
| degli antichi Peruviani                                     |
| Il Chili, il Paraguay e le terre Ma-                        |
| gellaniche. Descrizione particolare                         |
| del Chili                                                   |
| Tucuman                                                     |
| Il Paraguay o Buenos-Ayres 296                              |
| Terre Magellaniche. La Patagonia . 314                      |

## INDICE DELLE TAVOLE.

Tav. I. fig. 1, 2, 3. 4. Scimie della Gujana Spagnuola. — fig. 5.

| Pianta della Gujana. — fig.                        |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 6. 7. Scimia Iconina Condor                        |     |
| ec. Passaggio della monta-                         |     |
|                                                    |     |
| TAV. II. fig. 1. Abitatori di Quito.               |     |
| fr. 2. Abitatori di Quito.                         |     |
| fig. 2. Zattera o Balza di                         |     |
| ruayaquil fig. 3. Ataba                            |     |
| lipa fatto prigioniero da Piz-                     |     |
| zaro .                                             | 0   |
| Tw. III. fig. 1. Sagrifizii degli anti-            | 8   |
| chi Peruviani. — fig. 2. De-                       |     |
| solarione dei D                                    |     |
| solazione dei Peruviani du-                        |     |
| rante l'ecclissi della luna.                       |     |
| fig. 3. Roccia d' Inti-Guai-                       |     |
| cu ed il burrone del C.1.                          | . 7 |
| Matrimonio dei prin                                | •   |
| cipi del Nangue dogl: 1                            |     |
| fig. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, Utensili de- |     |
| $G, H, I, K, I, H_{\text{const}}$                  |     |
| gli antichi Peruviani.— fig.                       |     |
| 2. Forters 1 G.                                    |     |
| TAY V Ga 1 Connar 23                               | ı   |
| Try. V. fig. 1. Giuoco della Ciueca.               |     |
| Jig. 2. Prospetto di Rue.                          |     |
| nos-ayres. — fig. 3 Pasta                          |     |
| Ti Nungnuoli del Dana                              | ı   |
| Jis. I. Gli Araucani Ca                            | 1   |
| 2. I Patagoni. — fig. 3. I                         |     |
|                                                    |     |
| * 373                                              |     |
|                                                    |     |



